

# OPERE

DI

# VITTORIO ALFIERI

RISTAMPATE

NEL

PRIMO CENTENARIO DELLA SUA MORTE

VOLUME IX.

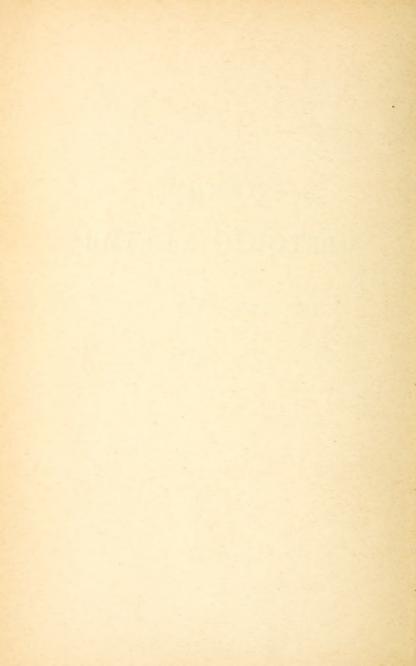

A387 Opere, ristampale nel primo cente avio ... Vol. 9

# COMMEDIE

DI

# ARISTOFANE E TERENZIO

TRADOTTE DA

# VITTORIO ALFIERI



502598

1903

DITTA G. B. PARAVIA E COMP.
TORINO-ROMA-MILANO-FIRENZE-NAPOLI

PROPRIETÀ LETTERARIA

# PREFAZIONE

## DEI VOLGARIZZAMENTI

Di 3 Settembre 1798 in Boboli.

I presenti tempi non lasciano oramai a nessuna sana e non venduta opinione la libertà di manifestarsi. Onde non volendo io espormi non che a tradire, ma neppure a menomare in nulla le liberissime mie, fattomi per ora non so s'io debba dir vile o prudente, mi eleggo di comparire al pubblico come traduttore degli altrui pensamenti, finchè pure mi piaccia ricomparirvi come traduttore de' miei.

Le opere varie e pur troppe, che io imprendeva à tradurre, sono tutte prodotti più o meno eccellenti dei più eccellenti Scrittori dell' antichità. Sallustio, Virgilio, Terenzio, Eschilo, Euripide, Sofocle, Aristofane, e Cicerone (\*) son nomi tali, a cui nulla abbisognasi per commendare nessun loro scritto; ma sono tali costoro altresì, a cui troppo abbisognasi per renderli in qualunque altra lingua leggibili. Ma siccome per chi ben intende i testi non vi possono esser mai traduzioni, il fine di queste si è di ajutare in parte quelli, che poco li intendono, ed in un certo modo compensare quei più, che nulla li intendono. Sotto un tale aspetto anco da chi vivamente, invaso dalla sublimità di sì fatti Originali, sente l'impossibilità di agguagliarli, se ne possono pur presentare al Pubblico le Copie. Io intraprendeva già questi lavori per impossessarmi dell'intelligenza delle due lingue classiche, per imparare sempre più a conoscerne il valore, ed a maneggiare la mia, e per isfuggire e l'ozio ed i tristi pensieri. Le pubblico perchè elle mi pajono meno peggio di altre versioni degli stessi autori fatte da altri. E ciascuno, che pubblica traduzioni così crede, ma non ha la ingenuità mia nel confessarlo. Si vedrà forse da chi le esaminerà bene, che se io non sempre ho perfettamente intesi i testi, almeno per lo più li ho certamente al vivo sentiti; il che talvolta equivale, se pur non sorpassa, l'intendere. Comunque sia, di questi miei errori ne facciano poi a lor piacimento giustizia i lettori, ed il tempo.

<sup>(\*)</sup> Di Cicerone l'Alfieri voleva tradurre Il Trattato della Vecchiaia al quale però non ha mai dato principio.



# LE RANE

COMMEDIA.

## PERSONAGGI.

ZANTIA. EACO.

BACCO. ANCELLA DI PROSERPINA.

ERCOLE. OSTESSA.

UN MORTO. PLÁTANA, ALTRA ANCELLA.

CARONTE. UN SERVO DI PLUTONE.

CORO DELLE RANE. EURIPIDE.
CORO D'INIZIATI. ESCHILO.
SACERDOTE. PLUTONE.

La Scena è al principio in Atene, poi in casa di Plutone.

Si è seguito il testo dell'edizione di Capperonnier, in 4. Parigi 1781, eccettone pochi luoghi in cui si è fatto uso dell'edizione di Brunk.

Gli asterischi, che si troveranno più colte in questa e nelle altre Commedie, come nelle Tragedie tradotte dall'Alfieri, indicano i versi che non erano di piena soddisfazione del Traduttore.

# ATTO PRIMO.

# SCENA I.

#### APOLLO.

|          | APOLIO.                                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zantia.  | Signor padron, pongo o non pongo io mano<br>A un po' di barzelletta, com'ell'usa<br>Per trar le risa?                                                            |
| Bacco.   | A tuo piacer di' pure<br>Qualunque buffonata, tranne: Io schianto.<br>Tienti in corpo un tal motto, perch' io certo,<br>Se tu il pronunzi, ringozzar tel faccio. |
| Zantia.  | Nè alcun'altra facezia?                                                                                                                                          |
| Bacco.   | Qualunque altra:                                                                                                                                                 |
|          | Fuorchè il dire: Oh che peso!                                                                                                                                    |
| Zantia.  | Gran risate                                                                                                                                                      |
|          | Pur caverei.                                                                                                                                                     |
| Bacco.   | Per Giove, ardisci pure;                                                                                                                                         |
|          | Sol che non t'esca                                                                                                                                               |
| Zantia.  | ('osa mai?                                                                                                                                                       |
| Bacco.   | Niun vento,                                                                                                                                                      |
| 2.110000 | Nè per di sotto pur, mentre tramuti                                                                                                                              |
|          | Dall'una all'altra spalla la pesante                                                                                                                             |
|          | Sporta.                                                                                                                                                          |
| Zantia.  | Deh, tanto rifiatar potessi!                                                                                                                                     |
| zanin.   | , 1                                                                                                                                                              |
|          | Ma non v'è da sperarlo, se pria un poco                                                                                                                          |
| 7)       | Da questo piombo qualcun non mi alleggia.                                                                                                                        |
| Bacco.   | Tienti ogni flato, in grazia, ove non vogli                                                                                                                      |
|          | Tu farmi recer qui.                                                                                                                                              |
| Zantia.  | Ma, che serv'egli                                                                                                                                                |
|          | Di carcarmi qual ciuco, s'io non debbo                                                                                                                           |
|          | Dir di be' motti, ch'usano in commedia                                                                                                                           |
|          | Por sempre in bocca ai facchinanti, e Amípsia,                                                                                                                   |
|          | E il buon Frínico, e Lici?                                                                                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                  |

Ch'oy'io mi seggo spettator, se ascolto

No; nol fare:

Bacco.

Que' lor *gelati* ritrovati, io m'alzo Più invecchiato un pochia d'un intero anno.

Zantia. Oh stra' infelice me! questo mio collo Portar de' tanto, e non far rider quanto?

Bacco. Ma non son queste impertinenze, è smorfie:
('h'io m'abbia, (io figlio del Boccàle) a girmene
In su mie gambe, e strafelar, mentr'egli
A bell'agio dall'asino è portato,

Xulla portando?

Zantia. Io nulla?

Bacco. Ov'è il tuo incarco?

Se addosso ad altri ti stai tu?

Il mio incarco?

Zantia. Ve'llo: quest'è.

Bacco. Questo?

Zantia. Egli è grave.

Bacco. Eh, ciance!

Zantia. Io, ben io, per Giove, uff, lo port'io.

Bacco. Come il porti, portato ora tu stesso.

Zantia. Sottialiczze non so: ben so, che in spalla

Me lo sent'io dayyero.

Bacco. Ebben se tieni

Che l'asinello te nulla sollevi, Levati in collo l'asinel pur anco.

Zantia. Ahimè me! Foss'io stato in Arginusa Alla naval battaglia! or non più schiaro, A vicenda farei pur pianger te.

Bacco. Scendi, monello: all'uscio eccoci giunti.
Dov'io proposto m'era. — Olà, di casa!

# SCENA II.

#### ERCOLE, BACCO, ZANTIA.

Ercolc. Chi diavol picchia bestialmente a modo?

Oh! ch'è egli?

Bacco. Ragazzo . . .

Zantia. Cos'è stato?

Bacco. Ti se' tu avvisto?

Zantia. Di che mai?

Bacco. Com'egli

S'è di me intimorito?

Zantia. Affè di Giove,

Tu impazzi.

Ercole. Affè di Cerere, che a forza Convien ch'io rida: invan le labbra mordomi, Scrosciar m'è forza.

Bacco. Accostati, buon uomo: D'uopo mi fai.

Evenly Come si fa a non ridere? Veder la pelle di Leon villoso Sovrapposta a un zendádo. Diavol è 'gli?'

Ve' guazzabuglio, egli ha coturno e clava. — Qual viaggio fai tu?

Bacco. Sovra il Clistène Saliva io già: . .

Ercole. Sorr'esso alla navale Pugna assistesti?

Bacco. E dei nemici legni

Ben da dodici o tredici mandammone A picco.

Voi? Ercole

Rucco Per Apollíno. Ercole

E' parmi Che tu sognassi.

Bacco. Or, navigando io dunque, Mi leggeva l'Andromeda; quand'ecco M'entrava il ruzzo in cor, ma di quel buono.

Ercole. Ruzzo? e di peso?

Bucco. Un miccinin; tantino,

Quanto è Molón.

Ercole. Ruzzo di donna? Bacco. Oibò.

Ercole. Di un damerin?

Bacco.

Neppure. Ercole. D'un barbone?

Bacco. L'azzeccasti.

Ercole. Ti se' inClistenizzato?

Bucco. Non celïarmi, frate, ch'io ne porto Grave affanno, cotanto n' ho il pensiero.

Ercole. Quanto fia? fammi un po' di paragone. Fratelluccio.

Non può paragonarsi: Bacco. Pur tenterò un'immagine. La smania Non ti nacqu'ella subitanea mai, Di manicarti una favata?

Oh! mille Ercole. Volte mi nacque: una favata? capperi! Mi son io ben spiegato? ovver vi aggiungo Bacco.

Qual cosa più?

Ercole. No. no; ben t'ho capito.

Pacco. Tal mi tartassa appunto ora un immane Appetito del gran Tragico Euripide, Bench'ei sia morto: ne y'ha forza umana.

Che a dissuadermi vaglia d'irne a lui.

Ercole. Dove! all'Inferno?

Carco. Mai de si: e più giúe.

Se più giù v'háe.

Ercole. Qual uopo hai tu di lui?
Eucco. Di un buon poeta ho d'uopo: omai scarseggiano:

E gli ancor vivi, non vagliono un fico.

Ercole. Oh, non vive un Iofóne?

Bacco. Ei sol rimane;
Se buono è pur: ch'io credo, ei se lo scrocchi

Di buon poeta il nome.

Ercole. Or, poichè trarne

Uno dall'Orco dei, Sofocle innanzi, Che ad Euripide è primo, non trarrai?

Bacco. No; perchè prima un po' veder vogl'io Cosa ei sa far da se questo Iofóne, Morto il suo babbo Sofoele. E anco poi Io temerei, ch'Euripide tentasse,

Da quel furbo ch'egli è, per contrattempo Fuggirsen su con *Sofocle*. All'incontro, Questi è prob'uomo e sottoterra e in vita.

Ercole. Ma di Agatón che n'è?

Bacco. Lasciommi anch'egli:
Poeta esimio, e dagli amici assai

Desiderato.

Ercole. E dov'andò il meschino? Bacco. A cena coi Beati.

Ercole. E di Zenócle?

Bacco. Pera ei del tutto, affè di Giove.

Ercole. Dimmi

Qualcosa di Pitangelo.

Zantia. E mai nulla
Di me s'ha a dir, che tanto peso ho in collo?

Ercole. Ma, non vi son qui forse altri ben mille Bambinelli, che mestano tragedie, Più ciarlieri di Euripide almemeno D'un buon quarto di miglio?

Bacco. Cinguettini
Costoro, insulsi; a lor, gazzere e rondini
Son Muse: guasta l'arte, e' vanno in brodo

Se un po' di Coro azzeccano, e una sola Volta a Monna Tragedia un po' si fregano. Hai bel cercallo, e' non si trova piúe Un fecondo Poeta altisonante.

Ercole. Fecondo?

Bacco.

Si, che partorisca un qualche
Ardito modo; per esempio, a dire:

«L'Etra, casín di Giove; » o, «Il piè del Tempo: »

O, «Il giuramento, che il pensier non volle

«Far sacro, onde spergiuro è il labbro solo,

«L'animo no. »

Ercole. • Tai detti, e li hai tu in grado?

Bacco. Io? ne impazzo.

Ercole. Eppure, anco tu 'l senti,

Elle sou mere bubbole.

Bacco.

Nel mio

Intim'animo entrar tu non mi dei,

Poichè un tuo tetto ove albergarti hai pure. 

1

Ercole. Freddure affatto pessime elle sono.

Bacco. Tu di cucina insegnami: e non d'arte
Tragica.

Zantia. Intanto, e' non si fa parola
Di me meschino.

Bacco.

Or sappi, perch'io venni
Qui travestito, a te scimmia facendomi,
Con questa roba indosso. Hai da insegnarmi,
Per mezzo di quali ospiti tu andassi
A casa Pluto: ed a puntin ragguagliami
(Che può giovarmi) d'ogni porto e forno,
E lupanari, e fonti, ed osterie,
E strade, e borghi, e bettole, ove scarse
Sienvi però le cimici.

Zantia. E parola Mai non si fa di me.

Ercole. Tu pur meschino,

Tanto ardiresti, ir colaggiù?

Bacco.

Che tu mi contraddica: la più corta
Delle vie di Ser Pluto bensì additami.

¹ Era necessario di allungare questo frizzo per farlo capire. Ne vien scemata la grazia; ma non v'è grazia dove rimane l'enimma. Il sale del Testo è posto nelle due parole εἴκει, e εἰκίαν. Non ti albergare in me, poichè albergo hai. Ma l'intenzione intera dell'Autore in questo frizzo, nè io l'indovino, nè i miei commentatori me la dimostrano.

Bacco.

Perch'io presto ci capiti: e una via, Tra calda e fredda, una cosa di mezzo. Orsù, qual pria delle varie strade Ercole. Debbo accennarti? una ve n'ha di corda; Se tu scalciando lo sgabel da' piedi Ti lasci giuso pendere. Deh. taci: Bacco. Troppo questa è soffocatoria. Ed havvene Ercole. Calpestatoria un'altra, assai più spiccia; La strada del pestello. Intendi forse Racco. La cienta? Ercole. Mai sì. Troppo è codesta Bacco. Rigida e ghiaccia; in un istante assidera Dell'uom gli stinchi. Vuoi, ch'io te n'insegni Ercole. Una celere e facile? Sì, sie: Bacco. E tanto più, che in gambe i' sto maluccio. Ercole. Strascinati al Ceràmico... E ciò poi? Bucco. Ercole. Ivi asceso su su alla torre in cima... Ben; cosa fo poi là? Bacco. Ercole. Di là, tu guata Quando ei sien per buttar la torcia giù; E quando udrai gli spettator gridanti: Giù la torcia; tu allor fa giù un bel tomo. Bacco. Dove giù? Ercole. In piana terra. Bacco. Un par di tuniche Mi guasterei della memoria. Eh, punto Cotal via non mi garba. Ercole. E qual vorresti? Bacco. Quella che tu calcasti già. Ercole. Ma lungo

È il mio tragitto. Capitar da prima

Dei presso una palude profondissima, Ampissima. E a varcarla, come fo?

Tragitteratti in un palischelmuccio Ercole. Un nocchier vecchio, a cui darai dua soldi. Oh, quanto pon per tutto anco dua soldi! Bacco. Come mai si son pure ivi introdotti?

Ercole. Li introdusse Teséo. Vedrai poscia, Cammin facendo, e serpi e fiere a josa. Orrendissime.

Bacco. Orsù, non m'atterrire: Nè spaventarmi: già non mi distorni.

Ercole. Poi s' ha a vareare un guazzabuglio immenso
Di melma, su cui sempre un galleggiante
Sterco veleggia: entr'essa giaccion quanti
Hanno insultato agli ospiti; quanti hanno
Di suo salario il zanzero fraudato;
O soppressata ebber la mamma; o schiaffi
Dato al lor babbo; o spergiurato; o un qualche
Squarcio han trascritto del poeta Morsimo.

Bacco. Per Giove, e perchè quivi anco non giace Chiunque imparar volle il Ditirambo Di Cinesia?

Ercole.

Ronzar quindi all'orecchio
Ti sentirai di flauti un bordonio,
E vedrai luce chiara come questa,
E infra mirti danzante una brigata
Di Beati e Beate; e udrai di palme
Lieto-plaudenti un gran picchio.

Bacco. Chi fieno

Ercole. Gl'Inizïati ai gran misterj.

Zantia. Affè, ch'io de' misterj or l'asin vero
Sarò: ma questo incarco più nol porto.

Ercole. E quegli Iniziati insegneranti Quanto occorre: che stanno essi di casa Nella via stessa e assai vicini all'uscio Di Messer Pluto. Addio dunque, o fratelmo.

Bacco. Addio pur tu.

# SCENA III.

#### ZANTIA, BACCO.

Bacco. Zantia, riprendi in collo

Codeste materasse.

Zantia. Non le ho appena

Un po' dismesse.

Bacco. Spicciati, ripigliale.
Zantia. No. di grazia: ten supplico piuttosto

No, di grazia; ten supplico piuttosto Un qualche morto assolda per facchino, Di quei che batton questa via. Bacco. Ma poi,

S'io nol trovassi?

Zantia. Allora, ci son io.

Bacco. Sta bene. Eccone appunto uno, de' Morti.

# SCENA IV.

## BACCO, ZANTIA, MORTO.

Bacco. Olà tu: parlo a te, Messer lo Morto: Vuoi tu, buon uom, portar certe bazzecole Sin giù giù!

Morto, Son di molte?

Bacco. Eccole qua.

Morto. Per quanto? almen, du' dramme . . .

Bacco. Assai per meno.

Morto. Portatele da voi.

Bacco. Senti; vediamo,

Se vien fatto aggiustarci.

Morto. O dai du' dramme.

O risparmiati il fiato.

Bacco. Su via, prendi Nove soldi.

Morto. Ch'io possa tornar vivo,

S' i' mai li accetto.

Zantia. Oh ve', tocco di birbo; Che boria egli ha! sen morderà le dita. Andiamo, andiam: le porterò da mene.

Bacco. Sei galantuomo, e generoso. Andiancene Alla barchetta.

# SCENA V.

# CARONTE, BACCO, ZANTIA.

Caronte. . Oóp, barca alla piaggia.

Zantia, (vel Bacco) Ched è questo?

Bacco.

Per Giove, ella è ben questa
La palude che disseci, e il battello
Veggio anco.

Zantia. Per Nettuno; ed è costni

Caronte, affè.

Bacco. Salve, o Caronte; salve,

O Caronte.

Caronte. Chi vien dai lai, dai guai,

A requiar quaggiù! Chi dell'Obblio Ai campi viene, o all'asinino vello.

O alle Cerberie grotte, o ai corvi, o al Tenaro?

Bacco. I' son quegl'io.

Caronte.

Caronte. Su presto, in nave.

Bacco. E dove Pensi approdar? davvero ai corvi?

In vero.

La tua mercè. Su; sali.

Bacco. Vien via, Servo.

Caronte. Io non traghetto il Servo; fuorch'ei fosse L'un dei guerrier della naval battaglia Per le insepolte carni ai Duci amara!.

Zantia. Io non vi fui, per Giove, che un gran male

D'occhi allora angustiavami.

Caronte. Tu dunque Andrai cerchiando intorno la palude.

Zantia. E dove poi v'ho ad aspettare?

Caronte. Appresso
Al masso Secca; alla posata; intendi?

Zantia. A maraviglia. — Ahi meschin me, in qual nomo Mi so' incappato a bella prima! (8i avia).

# SCENA VI.

#### CARONTE, BACCO.

Caronte. Al remo Siediti tu. — S'altri al traghetto viene.

Spiccisi. — Olà, che far disegni?

Bacco. Io? seggo.

Come imponesti, al remo:

Caronte. Eh, daddovvero Non ti porrai dov'esser dei, trippone?

Bacco. Ecco, i' vi sto.

Caronte. Mano, i' ti dico, al remo.

Bacco. Eccomí.

Caronte. E non da burla; or via, da bravo Fa' giuocar le schienacce.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il Testo dice: Quella (battaglia) delle carni. Senza i Commentatori non s'intenderebbe affatto questo frizzo nel Testo. E così senza un po' di parafrasi non si intenderebbe punto la traduzione.

Barco. I' fo alla meglio:

Ma che poss'io di remo, uccel di terra.

Inesperto, insueffatto, insalaminio?

Coronte. Blandamente il farai, musici egregj Melodizzando al tuo picchiar col remo.

Bacco. Musici?

Caronte. E come! portentosi cigni,

E ranocchi.

Bacco. Dà il segno di rogare.

Caronte. Cop. coppe.

## SCENA VII.

CORO DI RANOCCHI, BACCO, CARONTE.

Coro. Brechechée, coácche:

Coác, coácche; Brechechéc coác. Prole *noi* lieta di palustri fonti

Alle tibie eccheggiamo

E risuoniamo, coaác coácche,

Quegl'inni stessi che di Giove il figlio

Il gran Bacco Niséo In Padúlia ci feo

Scaturir: quando turba d'ebre Bacche

Scendea dai monti

Scendea dai monti

A festeggiar misterj Barileschi Presso ai nostri profondi boschi freschi.

Brechecheche coác, coác coácche. Ma intanto, questo scanno m'incomincia

A pugner l'osso sacro: coác coác.

Coro. Brechechéc, coác, coác.

Bacco.

Bacco. A voi, già 'l veggo, non ne importa un fico.

Coro. Brechechée, coác, coác.

Bacco. Il diavol che vi porti, col coác:

Ch'altro non siete che un coac, coacche.

Coro. Nostro dovere adempiam noi: che hai tu Da porvi il naso? Alle canore Muse,

E al Dio Pane cornipede maestro
Di tonanti zampogne in pregio siamo:
E al citarista Apolline, pe' giunchi

Che alla lira giovevoli nell'onde Educhiam noi di Mótola Padúlia.

Brechechéc, coác, coác.

Bacco. Io frattanto m'impiago; e già il sedere Mi si screpola, e presto anch'ei, Coác, Scoppiettanti a fior d'onda. Brechechécche:

Coác, coác, risponderà. Di grazia Smettete, o be' cantori, quel Coác. Anzi vieppiù l'eccheggierem; se unquanco Coro. Nei di sereni saltellammo in mezzo Al nasturzio ed all'alga, gongolanti Fra canti nuotatorii: ovver, se mai Per sottrarci alla pioggia, in capitomboli Sotto l'acqua spicciando, nel profondo Solfeggiammo inviando in su gallozzole

Coác, coác, Che sì, ch'io pur vi turo Bucen Quelle golacce?

Coro. Oh! mal per noi.

Bacco. Vie peggio Fia per me, che col remo mi disréno.

Coro. Brechechée, coác, coác.

Bacco. Pianger fors' io farovvi: i' me la rido.

Coro. Schiamazzerem, quanto ce n'entra in gola, Tutto il giorno, Coácche, brechechécche; Brechechéc, coác, coác,

A veder chi la vince. Bucco.

Coro. Oh, noi per certo.

Bacco. Io, per Giove, vo' vincerla: urlerò, S'uopo fia, tutto il dì, finch'io vi attuti Codesto vostro seccator Coác.

Brechechéc, coác, coác, Coro.

Bacco. Farovvela finir ben una volta.

Caronte. Via, cessate, cessate: a piaggia il legno. Esci: e pagami il nolo.

Bacco. Ecco i du' soldi.

# SCENA VIII.

1 SACERDOTE, BACCO, ZANTIA.

Bacco. Zantia, olà: Zantia, Zantia, ove se' tu? Zantia

Bacco. Accostati a me.

Zantia. Padrone, addio.

Bacco. Pel cammin che tenesti, che v'ha egli?

Zantia. Poltiglia e tenebría.

Gnaffe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Questo Personaggio del Sacerdote è una mera visione di Bacco. Vedi la nota seguente.

LE RANE Pareco V'ha' tu visto Un qualche parricida, o alcun spergiuro. Come colui ci disse? E tu, gli hai visti? Zantia Si, per Nettuno; e ne veggo anco adesso. Bucco. Or via, vediam che s'abbia a far. Fia 'l meglio Zantia. Passar oltre, perchè gli è qui a un bel circa. Che s'avrebbe a azzeccar quelle terribili Fiere, ch'ei disse, Quel chiacchierellone, Bacco. E' se ne pentirà. Per spaurirmi, Ei mi piantava qui carote a josa. Gli è tutta invidia: ei conoscea ben quanto I' so menar le mani: e le mi pizzicano, (Giusto a dispetto dell'orgoglio d'Ercole) Di far per questa via qualche alta impresa, Se di codesti Mostri alcun men capita. Zantia. Sento appunto, per Giove, un certo scroscio . . . Bacco. Dove. di che? Zantia. Qua, dret' a noi. Bucco. Ta dunque Sta dietro. Zantia. Or, ve': davanti io 'l sento. Avanti Bacco.

Dunque or va tu.

Zantia. Davvero, or sì che il vedo,

Un Mostro, e grosso.

Bacco. Grosso?

Zantia. Orrido: e cangiasi In tutte forme: or egli è bue; poi, mulo:

Poi, bellissima donna.

Baeco. Oh, dov'è ella? Ch' io mi l'accosti.

Zantia. Ei già non è più donna:

Un can si è fatto.

Bacco. Egli è una Fantasma.

Zantia. Or tutto
Fuoco avvampa la faccia.

Bacco. E l'una zampa

Zantia.

Di rame ha egli ?

Sì, per certo; e l'altra

Ella è di sterco, affè.

Bacco. Dove voltarmi?

Zantia. Ed io poi?

Bacco. Deh, tu Sacerdote mio.

Salvami or tu, che poi berem d'accordo. 1

Zantia. Noi siam fritti, o Re Ercole.

Bacco. Ten supplico.

Non mi nomar, nè appalesarmi.

Zantia. () Bacco.

Dunque dirò.

Bacco. Fia peggio.

Zantia. Al tuo cammino

Bada; di qua, padrone mio.

Bacco. Ch'è stato? Zantia. Allegri; il tutto omai ci va a pennello;

E possiam con Egiloco selamare:

« Passata la borrasca altin riveggo « O la calma, o la gatta. » — Ecco sparito

È il Fantasma.

Bacco. Mel giura.

Zantia. Affè, per Giove.

Bacco. Raddoppia il giuro.

Zantia. Per Gio-Giove.

Bacco. Ed ora,

Rinterzalo.

Zantia.

Pepépere Gio-Giò-Giove.

Meschino a me, come sbiancaimi in volto,
In veder quel Fantasma! — Ma costui
S'è isbiancato ben altro. — Oimè mene!

Donde altri guai mi assaltano? qual Dio Ne incolperò d'avermi disertato?

Zantia. <sup>2</sup> L'etra; o di Giove la cappella; o il piede Del Tempo. <sup>3</sup>

B. o Z. Ehi tu.

Z. o B. Cos'è?

B. o Z. Non l'odi tu?

Z, o B, Ma. cosa?

B. o Z. Quel flauteggiar.

Z. o B. Sì, sì, lo sento: e un certo

Di fiaccole vapore mistichissimo Mi spirò intorno. Nascondiamci alquanto Taciti, e quindi ascolterem'.

Dice lo Scoliaste, ed il Brunk, che questa apostrofe di Bacco al Sacerdote, non era ad un personaggio che fosse in iscena, ma bensì al suo vero Sacerdote (del Dio Bacco) il quale assisteva in un luogo distinto alla rappresentazione di questa Commedia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ovvero seguiti Bacco.

<sup>3</sup> Sentesi dentro un flautío.

<sup>2</sup> Alfieri - Commedie tradotte.

Coro.

#### SCENA IX.

# CORO D'INIZIATI, ZANTIA, BACCO.

Coro. Iácco,

Iácco, Iácco.

Zantia.

Or so, padron, chi egli enno.
Gl' Inizïati son, che qui si spassano,
Com' Ercole asserivaci. A distesa
Cantan d' Iácco in suon devoto, quanto
Il farebbe Dïagora.

Bacco. A me pure

La par così. Fia'l meglio or queti queti

Starcene ad appurar come va'l fatto.

Coro. Iacco, o tu che in queste sedi alberghiti Religiosissime,

Veneratissime; Iácco, Iácco, ah vieni in queste pratora A danzar fra i compagnoni Tuoi Santoni:

Tuoi Santoni:
Il mirto tuo brandisci strafruttifero,
Che il capo t'incorona:
E col piè baldanzoso saltellante
Libera intreccia or qui danza aggraziata
Dolce scherzante,

E casta, e sacra, infra *l'amabil serto* Dei puri Inizïati tuoi Santoni. Oh veneranda prole sacrosanta

Zantia. Oh veneranda prole sacrosanta
 Di Cerere; deh qual nettareo fumo
 Mi entrò pel naso, di porcina ciccia!

Bacco. Mal potrò dunque al canapo tenerti, Se pur mai ti si aggiunge anco il profumo Della ventresca.

Dunque, o tu Preside

Fa avvampar tue lampadi, Iácco, alto squassandole; o tu lucido De' notturni misteri astro fiammifero. Ma già già tutto sfavillante è il prato: Già il ginocchio ha saltellato Del canuto, Che in tributo A tua sacra Deità se stesso arreca Scevro di meste cure, E del senil catarro.

Delle alme fiaccole, Beato o tu, la gioventù danzante Guida or sul florido Molle smaltato dell'erboso strato.

#### SEMICORO I.

Tacciasi, e ceda a' Cori nostri il loco. Qual ch'ei sia l'inesperto de' nostri usi: E chi non è ben ben candido dentro: E chi non mai l'occhio adoprò nè il piede Fra i Baccanali delle sacre Muse: Nè iniziato venne dal Taurófago Cratíno ai riti Dionisii: E quale Gode in poemi scurrili destanti A riso vile: E chi, burbero ai buoni Di sua città, sedizion blandisce Ai pravi sprone: e al borsellin suo proprio Condiscende: E chi vendesi ai donanti, Nocchiero infido alla città battuta Da tempestosi turbini: E chi vende O la rocca, o le navi: E chi introduce, Torichion novello, in contrabbando Merci d' Egína: e cuoja, e lini, e pece. Fraudato il dazio, in Epidauro invía, Come già usò codesto pessimissimo Collettor delle decime smezzate: E chi opina, ai nemici auro doversi Tributare, perch'ei lor navi accrescano: E chi, canterellando ditirambici Cori, scompiscia d'Ecate le imagini: E chi, Rétore sendo, pur si rode Di Poeta il salario, intromettendosi Nei patrii misteri del Dio Libero: Mando, e rimando a costor tutti il Bando Ch'abbian tosto a sbrattar dai Cori mistici. — Ma voi frattanto sciorinate il canto. Che le festose Veglie nostre onori.

#### SEMICORO II.

Su, su innanzi audacemente Nei be' fioriti sotterranei prati, Tripudiando, ruzzando, proverbiando, Tutti uscite, o Beati. Benemeriti omai siamo a dovizia Del Nume noi. Saltate, e in franca voce Cantando celebrate

La Servatrice Dea, che pur si vanta

Far secura in eterno questa soglia,

Benche così Torichion non voglia.

Or via si canti con diverso plettro

La frugifera Cerere Regina,

A lei tessendo eccelsa Ode divina.

Coro.

Coro.

#### SEMICORO I.

O Sovrana dei sacri Baccanali. Cerere, scendi: E sotto l'ale prendi Il diletto tuo Coro: il di, la notte, Sempre in giuochi, in feste, in balli, Fa che in piena sicurtade Scherzosi motti, in cui Senno si avvalli. Escan di noi: Tali, che poi Di tua festivade Degnissimi. Lietissimi. Vittorioso al crin ne cingan serto Pari al lor merto. Or, via su, s'invochi anch'egli Con dolei canti. Nume festivo, quegli

SEMICORO II.

Che socio è nato dei Bacchi-saltanti.

Bacco, Bacco venerando Inventor di questa usata Stramelata — melodía: Tu pur scendi additando — a noi la via, Che lieve ancor che lunga Tu fai che giunga — a quella santa Iddia.

SEMICORO I.

Bacco, amante di scambietti,
A me sii Duce.
La tua luce — irraggia forte
Questi che tu bucherellar volesti
Vili cenci, e risibili ciabatte,
Ch'or tu ne desti,
Perchè a capriccio e saltellare e ridere
Potessimo noi schietti.

SEMICORO II.

Bacco, amante di scambietti,
A me sii Duce.
Ch'io sottecchi or or guatando
Visto ho fuor del zendalino
D'una zitella,
E molto bella,
Saltar su da un bucolino
Candida al par che ben tornita mamma.
Bacco, amante di scambietti,
A noi sii Duce.

Zantia. Io per me poi buon compagnon soglio essere: E mi balla già già la coratella Con questa Bella.

Bacco. Coro. E ballerò pur io.

Volete or voi che proverbiamo a un tempo Quell'Archédemo un po', che di sett'anni Non avea messo ancora i-denti-tà?

Ed ora pur si è fatto ei Guida-popolo Fra i morti di lassù, dov'è Arcipessimo.

Ma di Clistene perintendo, ei starsi Infra i sepoleri a spiluccar sue natiche, E strimpellarsi le ganasce, e piangere Curvo bocconi, e gemere, e invocare Freghillo originario da Rizzaja.

E di Callia, si dice; che codesto Figlio del gran Cotálico, addossatasi \*Di Leonessa una pelosa Abbia in navale scontro combattuto.

Bacco. Potreste vo' additarci ove di casa Torni Plutone in queste parti? Siamo Stranieri noi, qui giunti or ora.

Coro.

Un passo
Di più non far, nè un motto più: ci stai:
L'uscio è codesto.

Bacco. Or, Zantia, togli su Di bel nuovo i coltroni.

Zantia. Sì ch? sempre
Noi siam da capo: come a Giove spetta
Corinto, a me così sempre i coltroni.

Coro. Le sacre danze or della Dea guidate
Festosi in giro pel fiorito bosco,
Voi che vantate
Del sacro Iddio venirne i passi vosco.

Bacco.

Io con queste zittelle e donne intanto Men vo dove alle Dee si fa nottata; Della fiaccola sacra ivi armerommi.

#### SEMICORO I.

Guidiam dolci carole infra i roseti Degli ingemmati prati. Rinnoviam nostri usi lieti, Cui rinnovanci ognor gli anni beati.

#### SEMICORO II.

A noi soli Inizïati Splende il Sol con benigna amena lampa : Perchè son con egual vampa Da noi gli Estrani, ed i Nostrali, amati.

# ATTO SECONDO.

### SCENA L

#### BACCO, ZANTIA.

Bacco.

Or viassù, come picchierò a quest' uscio? Come? In qual guisa usan picchiar costoro?

Zantia.

Non indugiare; anzi assaggiar dei l'uscio. Mostrando in un d'Alcide abito ed indole.

Bacco.

Oh di casa: oh di casa!

# SCENA II.

EACO, BACCO, ZANTIA.

Eaco. Bacco. Eaco. Chi è costui?

Ercole, il forte.

O esecrando, o audace:
O tu impudente, impuro, arcimpurissimo,
Tu che il can nostro Cerbero pel collo
Strascinasti storcendolo, e fuggisti
Con esso a me sottratio; ecco, ci sei;
Preso or tra noi. Di Stige il masso lurido,
E il sangui-stilla scoglio d'Acheronte,
Custodisconti già; così le cagne
Cocíto a corso circondanti; e l'Idra

Centitesta, che i tuo' visceri a brani Sparpaglierà: i polmoni toccheranno A Tartésia murena: i sanguinanti Lombi, e le ciondole interiora Ti squarcieran le Górgoni Titràsie. Cui diviato a gambe andrò cercando,

# SCENA III.

BACCO, ZANTIA.

Zantia. Oh, che hai tu fatto?

Bacco. Alleviato ho il ventre:

Invoca il Nume.

Zantia Oh malcreato! or, rizzati.

Pria ch' uom ti scorga.

Bacco. Oimè! svenir mi sento.

Recami un po' la spugna qui sul cuore.

Eccola, to'. Zantia.

Tu me l'adatta. Ov'è 'lla? Bucco.

Zantia. Oh Dei! tu ha' il cor sì in giù?

Bacco. Per la paura

Ei m'è nel basso ventre scivolato.

Zantia. Oh degli uomini e Dei tu vigliacchissimo!

Bacco. Io vigliacco? Se il fossi, t'avre'io

Chiesta la spugna? non l'avria fatt'altri.

Zantia. E ch'avria fatto?

Bacco. Un timido, sarebbesi

Accosciato sul parto, ed infardatosi: Io all'incontro, e rizzatomi, e forbitomi,

Zantia. Forti gesta; oh Netunno!

Bacco. Affè di Giove.

> Ma, al chiasso di codesti paroloni Minaccevoli, or di', non te la festi

Sotto anco tu?

Zantia. Per Giove, io no: nè anche

Pur ci badai.

Bacco. Via su, già che tu sei

D'alti sensi e maschile animo tanto, To' la pelle leonina, to' la clava; Tu sarai me, poichè imperterrite hai

Le interiora: ed io sarotti in parte

Facchino. Zantia.

In spalla su, tosto, ti arreca Questo mio fastellon; ch'i' vo' obbedirti. Bada un po' a me Zant-Ercole, s'io sappia Sconcacarmi qual festi, o far da bravo. Bacco. Non sarai me, per Giove; ma un verghífero Da Melita sarai. Ve' ch' i' mi carco Le coltri in collo.

SCENA IV.

ANCELLA DI PROSERPINA, BACCO, ZANTIA.

Ancella.

O cacarissim' Ercole,
Se' tu qua! vien pur dentro. Già la Dea.
Udito il venir tuo, tosto impastava
Le pagnotte, e bollir facea la pentola
Delle civaie; e di polente, un pajo
E mezzo; e un bove ti arrostiva intero;
E aggratellò focaccie e schiacciat' unte.
Vieni, vien dentro.

Zantia. A maraviglia: brava.
Ancella. Pel Di' Apollo, ch' io mai ti concedessi
D'andarten senza entrare! Ella lessotti
Carni d'uccelli: e ti friggea confetti:
E ti spillava un soavissim'orcio.
Vieni, vien dentro meco.

Zantia. Per benone:

Ancella, o (meglio) Bacco. Tu fai celia: i' non ti lascio. Ancella. E apparecchiata in casa anco ti sta

Di flauto una pur bella suonatrice; E saltatrici, altre du' o tre.

Zantia. Che parli?

Anco vi son le saltatrici?

Ancella.

Rose; ed or or mondate d'ogni spina.

Ma entra omai; che già dal fuoco i pesci
Stava per torre il cuoco, e apparecchiavasi
Il desco già.

Zantia.

Di' tosto alle flautiste

Costà entro, ch'io vengo: e tu, garzone,

To' su il fastello, e sieguimi.

Bacco.

Ehi tu, là:
Fermati: e che? tel credi tu davvero.
Ch'io te fatt'abbia or Ercol diventare?
Basta la celia, o Zantia: su pigliati
Di nuovo in collo il tuo fastello.

Zantia. Or, che?

Tor vorrestimi già ciò che tu stesso Dianzi mi desti?

Bacco. Nol vorrei, ma il voglio:

Giù quella pelle. Zantia. — I Dei ne attesto: ad essi

La vendetta ne affido.

Bacco. A quali Dei?

Non sei tu pazzo e scemo, lusingarti,
Tu vil mortale schiavo, d'esser fatto
Figlio d'Aleména, tu?

Zantia. Sia pur cosìe:

Ma un di tu forse avrai di me tu d' uopo;
Se piace a Dio, di me forse arrai d' uopo.

# SCENA V.

# CORO, BACCO, ZANTIA.

Coro. Pregio è d'nomo assennato,
E che assai navigato
Abbia di qua e di là,
Il trasmutar se stesso
Da poggia ad orza spesso,
Ove la nave men sdruscita sta:
Piuttosto,
Che al posto
Come un uom pinto
Starsene avvinto.
Or l'un fianco alla Sorte, or prestar l'altro,
Ella è da scaltro - Teraméne vero,
E non da Zero.

Bacco. Non saria stata cosa in ver da ridere.
Se Zantia, il servo mio, sovra tappeti
Di Miléto sdrajatosi, a ricolta
La saltatrice ei macinata avessesi,
E chiestomi egli il cantaro? e s'io intanto
Mirandolo, venutomi pigliato
Il bischero trovassimi? e s'ei tosto,
Forca ch'egli è, di ciò ben avvedutosi,
Con un pugno sul grugno appien la bocca
Dei deuti anterior sferrata avessemi?

## SCENA VI.

PANDOCEUTRIA (cioè, OSTESSA), PLATANA, ZANTIA, BACCO.

Pandoc. Plátana, vieni: Plátana: quel bindolo Gli è qua; colui, che in bettola una volta Entrato, c'ingojò pani ben sedici.

Platana. Per Giove! egli è quel desso.

Zantia. Un qualche diavolo

A qualchedun sovrasta.

Pandoc. Ed, oltre i pani,
Di carne ben venti pezzacci, e ognuno,
Madornale.

Zantia. Ci siam: qualcun la paga.

Pandoc. E d'agli poi, un precipizio.

Baceo. Eh via,

Tu scherzi, o donna; e non sai quel che dici.

Platana. Non tel pensavi, eli tu, ch'io con codesti
Tuoi coturni t'avessi a riconoscere?

Pandoc. Ben altro: e menzione ancor non fei
De' gran salumi, affè di Giove; e inoltre
Del cacio fresco, ahi! me meschina, ch'egli
Mi trangugiò inclusive anco i canestri:
Poi quando il richiedea del pagamento,
Mi fea cipiglio e mugolava.

Zantia. Appunto
Gli è di costui lo stile: ei fa lo stesso
Da per tutto.

Pandoc. E poi tosto, fuor la spada, Per Giove; e trista a me, che un forsennato Ei parea.

Platana.
Sì, ch'entrambe intimorite,
A gambe ce la demmo in su di scala;
Ed ei, balzato fuori, spuleggiava,
Portando via, per giunta, anco le stuoje.

Zantia. Così costui costuma.

Platana. Ma, gli è d'uopo Far qualcosa.

Pandoc. Via su, chiamami dunque Cleone qui, mio protettore.

Platana. Or, vedi, Stù mi azzeccassi Ipérbolo; che allora Costui ben bene il tribbieremo noi.

Pandoc. O golaccia! gran gusto che ci avrei

Di schiacciarti co' sassi que' dentacci, Con che tu il fatto mio ti stritolasti.

Platana. Io ti vorre' 'n un baratro affondare.

Ed io, segarti con la falce il collo,
Di donde quelle mie focaccie giù
T'ingojasti. Ma vommene a Cleónemo,

Che di tutto in giudizio chiarirallo.

#### SCENA VII.

BACCO, CORO, ZANTIA.

Bacco. Ch'io capiti alla peggio, o mi' Zantino, S'io assai non t'amo.

Zantia. Intendo, intendo; or cessa. Cessa il dire, ch'io no non vo' far piúe Da Ercole,

Bacco. Del no, così non dirmi, O Zantiuccio mio.

Zantia. Come il potrei, Io vil mortale schiavo, farmi figlio Di Aleména, io?

Racco.

Ben so, che tu crucciato, E con ragione il sei: s'anco piacesseti Di picchiarmi, non ho di che dolermi. Ma se mai, d'ora in poi, clava nè pelle Io ti spoglio, ch'io possa in guise pessime Fin da radice esterminato andarne Al diavol, io, mogliéma, e' miei Bacchini, Ed il cisposo Archédemo.

Zantia.

A tai patti,
Il giuro accetto; e in Ercol mi rificco.

Coro.
Il tuo dovere or fia, poichè riprese
Hai queste già indossate Erculee spoglie,
Di rivestirti in giovenile ardore,
E truci sguardi saettar di novo,
Memore tu del Dio cui rappresenti.
Che se mi sai di floscio o di babbeo,
Ti toccherà ritrafelare, in collo
Levandoti i coltroni su da capo.

Zantia. Buon consiglio or mi date, amici: anch'io
Mi stava in me ciò ruminando: e veggo,
Che s'ella ben mi va, costui di nuovo
DisErcolarmi tenterà. Ma forte

Io mostrerommi in vero maschio aspetto, Pronto, s'è d'uopo, anco a fiutar l'ortica. "Ma sento crocchiar l'uscio: ecco, già in concio L'alto coraggio di adoprar mi cade.

#### SCENA VIII.

#### EACO, BACCO, ZANTIA.

Eaco. (Al coro: e ai suoi) Legate tosto questo rubacani, Ch'io ne faccia un esempio. Or via, spicciatevi.

Bacco. Un qualche diavol a qualcun sovrasta.

Zantia. Non ve n'andrete ai corvi in pasto? A méne Non v'accostate, no.

Eaco. ('ome? ei resiste?
Tu, Ditula; tu, Scáblia; tu, Pardoca,
Fatevi innanzi a battagliar con esso.

Bacco. E che l' non ti vergogni? Osi picchiare Tu gli altri, quando altrui tu stesso rubi?

Zantia. Baronata, dayvero.

Euco.

Eaco. E di che fatta!

Zantia. Eppur . ch'io possa or qui scoppiar, s'io mai Ci capitai, per Giove; s'io del tuo Nè un pelo pure mi pigliai. Farotti A bella prima un'opra tal, che alt'uomo Mostrerammiti subito. A tua posta Piglia questo mio schiavo, e torturizzalo Fin ch'ei canti; e se mai puoi cormi in fallo,

> Trammi a tua voglia, e uccidimi. E in qual guisa

Torturizzarlo posso?

Zantia.

In tutte quante:
Alla scala legarlo, spenzolarnelo,
Frustarlo, scotennarlo, strimpellarlo:
Acetizzargli il naso, arroventargli
Dappie i mattoni; e in somma tutto, lutto.
Fuorche co' porri e frèschi capi d'agli
Sculacciarlo.

Eaco. Equo parli: ma, s'io mai Picchiandolo or stroppiassiti lo schiavo, Dovrò pagartel'io?

Zantia. No, no davvero: Trannelo, e dagli la tortura.

Eaco. Io voglio

Anzi, ch'ei qui davanti a te favelli. Giù que' fastelli, chi tu: bada ben bene A non mentir tu qui.

Vi annunzio, ch' uomo
Non sia che ardisea torturarmi: io sono
Immortal ente; e se poi mal ci accade,
Tu stesso il fulmin sul tuo capo hai tratto.

Eaco. Che di' tu?

Bacco, di Giove: e che lo schiavo, è questi.

Eaco. L'odi tu?

Zantia.

L'odo ben; quindi emmi avviso
Che al doppio ei s'abbia a scudisciar: che s'egli
È, qual dice, un Iddio, non sentiralle.

Bacco. Perchè dunque, spacciandoti tu pure, Per un Dio, non ti fai palpar tu pure, Meco le spalle a suon di busse?

Zantia. È giusto:

E qual d'ambedue noi primo vedrassi
Piangere, o storcersi anco nel riceverle.

Quei per un Dio non tengasi.

Eaco.

Favelli

Da generoso, senza dubbio; e il sei;

Poichè dal retto non ti apparti. Or su,

Ambedue, giù le vesti.

Zantia. Ma in qual modo Ben a dover ci torturizzerai?

Euco. Facil cosa. A vicenda, una per uno.

Zantia. Ben detto. Eccomi: osserva, se vedraimi Muover punto.

Euco. La tua, già te l'ho data.

Zantia. No, per Giove.

Eaco. Ma par, non la sentissi:
Adesso andrò a picchiar quest'altro.

Bacco. E quando

Percuoteraimi?

Eaco. E te l' ho data.

E come,

S' io neppur starnutiva?

I' non l'intendo.

Riproverommi.

Zantia. Spicciati. Ohi, ohi. Eaco. \*Ched è quell'Ohi ohi? Fors'e' ti scotta?

Zantia. Ehibò: stava fra me congetturando Quando le feste d'Ercole scadessero In Dioime.

Che giovine divoto! Eaco. Torniamo or su quest'altro.

Io io iò. Barco.

('h' è stato? Eaco.

E' parmi di veder cavalli. Bacco.

Euco. Ma, di che piangi?

Bacco. Oh, se annusai cipolle,

Le busse, non le curi? Enco

Bacco. Non le sento.

Eaco. Da capo all'altro.

Ohi, ohi! Zantia.

Cos'è? Faco

Zantia. Una spina Mi s'è ficcata qui: trammela.

Euco.

Che diancin'è gli ? Ripicchiam quest'altro. Bacco. Apollo, o tu che in Delo forse o in Delfo

Abiti . . .

Ei l'ha sentite: non l'udisti? Zantia. Io? no dayvero, Rammentando andaya Bacco.

Un giambo d'Ipponatte.

Zantia Invan tu il pizzichi. Ma scorrigli un po' i fianchi.

Indarno affè! Eaco. Ma sporgimi qua'l ventre, ch' i' tel palpi.

Bacco. O Netunno . . .

Un qualcun s'è risentito. Zantia.

Tu, che le cime dell' Egéo, gli abissi Bacco. Del mar ceruleo tieni . . .

Per la sacra Euco.

> Dea Cerere, distinguere i' non voglio Qual sia di voi l'Iddio. Ma, internatevi Più giù: che il Sir Plutone, e la Proserpina,

Essi pur Numi, voi discerneranno.

Bacco. Ben parli: avrei però più avuto caro, Che tu'l facessi prima di frustarmi.

### SCENA IX.

CORO.

Coro. Musa dei sacri Cori, a noi deh vieni Plaudendo ai nostri carmi. Qui gran folla vedrai, tra immensa plebe. Di Senni, in cui non ebe L'ambizion, che un Cleofonte all'armi Dell'Attica fe' duce: Cleofonte, Che Tracia rondinella al suono parmi, Che a cantare in su barbara arbore abbia Con garrule acutistrepe aspre labbia. Poi d'usignuolo emette in suono querulo Per sua futura morte un piagnisteo, Benchè a suffragj pari ei non sia reo.

#### SEMICORO I.

La cittade ammonir per l'util suo, Dovere egli è d'un Sacro Coro. Or quindi A bella prima a noi parria doversi Tor via i timori, e pareggiar fra loro I Cittadini: e s'nomo errò, sedotto Dal fraudolento Frinico, m'è avviso Ch'egli, e quanti in simíl fallo trascorsero, Imbiancarsi in giudizio possan tutti. Aggiungo: che in repubblica null'uomo Che un po' infamia puzzi de' introdursi. 1 Ch'ella è vergogna in fatti, che trovatosi A un sol navale scontro, si trasformino In cittadini di Platea gli schiavi, Fatti padroni. E non già ch'io ciò biasmi, Ch'anzi l'approvo; e questa è delle poche Che fatte abbiate a senno. È giusto inoltre, Che perdoniate voi quell'una sola Colpa a color che imploranvi, e che affini Vi son di sangue e i loro padri ed essi, E in mar con voi pugnaro. Onde, o Sennissimi, Posta ogn'ira da parte, adoperiamci Perchè quasi di un sangue gli enti tutti, Quanti in naval battaglia si trovaro, Sian da noi di buon grado agli onor tutti, Quai cittadini, ammessi. Che se noi Tronfi e insolenti ostenteremci in questo. Saggio darem di veder corto: e tanto

¹ Vel: De' come vile dagli onor scartarsi. Il Testo dice: Inoltre io tengo, che nella città non vi debba essere niuno (ἄτιμον) monorato, o infame: che la parola può significar l'uno e l'altro. Il senso è equivoco; perchè nella città, interpretandolo nel governo, il non volervi nessuno macchiato sarebbe il giusto, ma non era l'uso di Atene: il non volervi nessuno scartato dagli onori, era il vizio di Atene; onde il Coro non occorrea che lo commendasse.

Coro.

Più fia così, quanto e le cose, e intera
La città giace ai cavalloni in braccio.
Nel conoscer ben io gli andirivieni
E i costumi e la vita
Di tal che un giorno piangerà, s'io basto:
Non a lungo rimasto
Vedrem codesta scimmia mal gradita,
Dico Cligéne, il bagnajuol piccino,
Pessimo in ver tra quanti cener fanno
Con falso nitro e trita
Polve: in seggio non fia, ch'ei compia l'anno.
Cligéne il sa; nè mai sarà pacifero.
Col baston quindi truce, anco briaco
Vassene, affin non se gli spogli il giaco.

#### SEMICORO II.

Spesso a noi la città patir parea, Quanto ai suoi buoni cittadini o rei. Le vicende stessissime che prova Nello spender suoi dindi o vecchi o puovi: Dei vecchi, ancor che schietti e di saggiata Eccellenza, oro fine, ben suonante, D'ottimo conio, ai Greci tutti e a tutti I Barbari del pari accetto e puro: Di quelli, dico, non ci serviam punto: Ma dei nuovi, ier l'altro mal stampati. D' infimo rame, sì, Modesti e probi Cittadini, e ben nati, e riputati Da ognuno giusti, ed in palestra dotti, E in suoni, e danze, e canti; i così fatti Ogni oltraggio ricevono da noi. All' incontro, servil spuria mondiglia, Tristi e di tristo seme, capitatici Di fresco, e non sai donde; a tutte salse Di questi, sì, ce ne vagliamo: gente, Di cui dianzi lo Stato nè per sogno Avria fatt' uso nei più immondi uffici. 1 Or dunque almeno, o stolidi, cangiativi.

Vel: Cui dianzi la città ni pur li avria Dati a scannar per vittime di peste.

HTesto dice: neppure li arrebbe adoperati per profumieri, o speziali; ovvero per vittime vili di pubblica espiazione: che la parola ζαρμακοΐσεν, m proprio vuol dire unquentariis, veneficis: e metaforicamente καθάρμας:, piacularibus.

Valetevi degli utili: che laude Ve ne verrà, se vi rïesce a bene. Ma, s'anco poi sbagliaste, a degno laccio Incapestrati almen così parrete Presso a chi sa, quand'anche mal ven torni,

# ATTO TERZO.

#### SCENA L.

#### EACO, ZANTIA.

Euco. Per Giove Salvatore, un nom magnanimo Egli è davvero il padron tuo. Zantia. Magnanimo. Come puot'ei non l'essere, null'altro Facendo che il magnipoto, e il magnifrego? Eaco. E generoso er'egli forse poco, Di non averti bastonato punto Nell'atto, in che, tu servo, esser padrone Asseveravi con menzogna? Zantia. Ei troppo Avria dovuto piangerne. Euco. Da brayo Servo ti sei tu comportato tosto: Come anch'io con piacer molto il farei. Zantia. Con piacer, mi di' tu? Eaco. Con piacerissimo: Ch' e' mi par d' ire a nozze, ogni qual volta Di soppiatto al padron frastaglio i panni. Zantia. Che fia poi, quando ben ben salutato. Brontolando e scotendosi di dosso Le busse, in strada sei cacciato? Eaco. E allora. Godo pur anche. Zantia. E quando poi tu il naso In ogni affar del tuo padron tu ficchi? Eaco. Ah, di questa, per Giove, non v'ha cosa Più dolce poi. Zantia. Sangue di Giove, ed anco Dei padroni i discorsi usi origliare? Eaco. Oh, di questo, ne impazzo. Zantia. E che? riporti

<sup>3</sup> Alfieri - Commedie tradotte.

A quei di fuor poscia anco quanto udisti? Affè di Giove, in riferire io gongolo, -Faco O Febo Apollo, porgimi or la destra Zantia. Ch' io la ti baci: e tu, la mia baciandomi, Rivelami, (ten supplico per quello Giove, ch'auch'ei le busse nosco buscasi) Ched è codesto gran tumulto ivi entro. E gli schiamazzi, e il bisticcio?

Vertenza Eaco.

Infr' Eschilo ed Euripide . . . Zantia. Oh. ohe!

Eaco. Il gran chiasso, il gran chiasso, egli è pur sorto Fra' morti; e v'è ribellïon patente.

Zantia. Donde ciò mai?

Eaco. Vigente è qui una legge: Che in qualunque sovrana arte d'ingegno, Chi sovra gli altri artefici di quella Primeggiando ottimeggia, abbia il suo vitto Nel Pritanéo: suo seggio, accanto a Pluto.

Zantia. Ben l'intendo.

Eaco. Fintanto, che in quell'arte Dappiù di lui non scenda un altro a Dite:

Che a codesto ei de' allor cedere il loco.

Zantia. Qual s'ebbe Eschilo or dunque in ciò disturbo? Ottimo ei pria nell'arte, aveasi il trono Eaco. Della Tragedia.

'Ed or, chi 'l prende? Zantia. Euco.

Euripide.

Qui sceso appena, un saggio del suo fare Diè tosto agli assassini, ai tagliaborse, Ai parricidi, ai rompi-toppe e muri; Specie tutte, di cui non si patisce Carestía nell' Inferno. Udendo questi Il disputar bindólico, e il sottile Tergiversar di mozzorecchierie, Di cui sì ricco è Euripide; si diedero A stralodarlo sì impazzatamente, Ch'ei, credutosi l'apice dell'arte, Posò sul seggio d' Eschilo sue natiche.

Zantia. E a sassate nol presero? Eaco. Oibóeh.

Bensì la moltitudine selamava: Di questi dua si giudichi, qual debba

Dirsi nell'arte primo. Zantia. La canaglia Ciò gridava, suppongo.

Eaco. Essa; e, per Giove.

Con urla che n'andavano alle stelle.

Zantia. Nè altri v'eran per Eschilo sclamanti?

Euco. Per tutto i Buoni enno pochini; e massime

Quaggiù fra noi.

Zantia. Ma Pluto, a che si appresta?

Eaco. A porli a fronte l'un dell'altro in breve; E al paragon si giudichi, qual meglio.

Zantia. Ma, come andò, che Sofocle quel seggio

Non occupasse ei pria?

Euco.

Non ei, per Giove;
Poich'anzi, al suo venir, stendea la destra
Ad Eschilo egli, e lo abbracciava, e davagli
Spontaneamente il loco. Or poi si asside,
Come disse Clidénide, in sembiante
Di spettatore della gara; e dove
Sia d'Eschilo la palma, ei conterrassi
Nel luogo suo; se no, farassi innanzi

A contrastar poi con Euripid'egli.

Zantia. Che dunque ne avverrà?

Eaco. Che quanto prima

In questo luogo stesso eccheggierà Quel tananío di là: che ridur vonno La metric'arte a peso di bilance.

Zantia. Ma che? tanto alla libbra peserassi

La Tragedia?

Eaco.

Benissimo: e sporranno
Le regole dei versi, e le misure
E quadrature a forma di mattoni;
E i dïametri, e i cunei; ch' Euripide
Saggiar vuole (dic'egli) a verso a verso

Le Tragedie.

Zantia. Mi penso, che tal cosa A mal in corpo sopportata fia

Da Eschilo.

Euco. Col capo a terra prono In cagnesco ei guatava.

Zantia. E a giudicalli

Chi verrà poi?

Eaco. Questo il difficil era:
Che gran penuria si trovò di dotti:
Nè i cittadin d'Atene andavan troppo

D' Eschilo a sangue.

Zantia. Ei forse li tenea

36

Per seassamuri, i più.

Euco.

Buffoni gli altri
Tenea poi, nel discernere ch'ei fenno
Dei Poeti gl'ingegni. Alfin, rimessa
In Pluto appien la lite, come esperto
Dell'arte, viene: onde, avviamci ivi entro:
Che quando han roba in testa i padron nostri.
La ci ricade in su le spalle a noi.

#### SCENA II.

CORO.

Corn Certo, che in petto avrassi orrido sdegno L'ampi-fremente Tragico, scorgendo A qual celere ruota il dente aguzzi Il suo sottile antagonista, Allora Sì'l vedrem noi pel suo furore acerrimo Stralunar bieco gli occhi, Alto-crestate Sentenze armate d'elmo scaglieransi Allora, e udransi rotëar le audaci Scaglie e triture dei cozzanti carmi. All' impugnar ch' Euripide farà I sesquípedi equestri paroloni Dell'ingegnoso artefice rivale. Eschilo allor, dal vertice chiomato, Irto gli orrendi setoloni irsuti. Raggrinzato un cipiglio spaventevole, Traboccherà ruggendo conficcate Voci, cui poi con gigantesco fiato Sconficcherà quasi assicelle. In volta Ripiglierà poi l'altro con la facile Volubile sua lingua, in dir maestra; L'invido freno ei stringerà, librando, E risecando, e sminuzzando i detti Dell'avversario, l'uom spolmoneggianti.

#### SCENA III.

EURIPIDE, BACCO, ESCHILO.

Euripide. Io per me, no, non lascierogli il seggio: Nè esortarmivi tu. Nell'arte io troppo Miglior mi sento io di costui.

Bacco. Nè parli,

Eschilo, tu? ma pur suoi detti or odi.

Euripide, Grave un silenzio ostenta egli da pria; Giuochetto ch'ei fa sempre, il saltimbanco. Nelle tragedie sue.

Bacco.

Troppo non dirci A bella prima, o amico.

Euripide. Io ben costui Conosco, e mi ci son ben internato: Uom di efferati Eroi fabbricatore: Temeri-loquo: e freni, e porte, e sbarre, Tutto atterrando con le audaci labbia: Gonfi-nuvolo-scoppi-rimbombante.

Eschilo. Davvero, o fi' dell'ortolana Diva? Tu in me tai strali, o collettor di ciance: Tu, pitocchi-fattor: tu, cuci-toppe? Che sì, che sì, che non ne riderai.

Bacco. Non insatanassarti, Eschilo; cessa. Eschilo. No davver, s' i' non ho pria ben dimostro Qual ei siasi costui, sì audace ai detti, Fabbricator di zoppicanti Eroi.

Bacco. Servi, or tosto una pecora, una pecora Negra recate; ch'ci scoppia già già Il tempestoso turbine.

Eschilo. O testore Tu di Cretensi monodie: coturno Sorreggitor tu di nefandi amori...

Bacco. Contienti, o tu, molt'onorabil Eschilo: E tu, misero Euripide, ricovrati Saggio, se il sei, dalla gragnuola in salvo Tosto tosto; pria ch'ei le irate pugna Su le tempia piombar facciati, e traggati Così di testa il tuo Télefo. — Parmi. Che ben potresti. Eschilo, tu senz'ira Biasmar biasmato. Il dir dei vituperj, Ai Poeti disdice; alle fornaje Addicesi. In un attimo, tu pigli Fuoco, e com'elce vecchia tu scoppietti.

Euripide. Presto son io (nè fuggo) ove a lui paja Di rimorderlo morso, e quanto ai versi. E quanto ai Cori, e al fil di mie Tragedie: Per Giove: e sia Peléo, o Meleágro Od Eolo, od anco sia Telefo stesso,

Bacco. Che vuoi tu dunque far, Eschilo? parla. Eschilo. Voluto avrei non gareggiar io quici; Che non è fra noi due pari la pugna.

Oh! perché no? Bacco.

Eschilo. Perchè, le mie tragedie Non fur meco sepolte; ma ben egli A man si avrà le sue, seco lui morte, Pur, poichè ciò t'è avviso, pugnar dessi.

Su via qualcun qui rechi e incenso e fuoco. Bacco. Perch' io invochi g' Iddii prima di udire Le loro arguzie, e un buon giudicio n'esca. Voi frattanto alle Muse antifonate.

O del Saturnio Giove Com. Caste Vergini figlie, argute Muse: Voi, che dei begli ingegni all'alte prove Presiedete in bel numero di nove. Se nell'arena ei scendono Ed a combatter prendono Nella gran lotta di sentenzie astruse: Deh venite, e presiedete Ai reciproci sforzi di due bocche Facondissime gravissime: Ed in quelle ora infondete Con parole calzantissime Limatura di versi strasottile: Già già principio ha la gran pugna: udrete Gentile stile.

Via su, pria di dir versi, anco ambo voi Bacco. Invocate.

Eschilo. O tu. Cerere, che questa Mente mia già nudristi, or me fa degno Degli alti tuoi misteri.

E un po' d'incenso Bacco. Poni anco tu sul sacro fuoco.

Euripide. Oh bella! Havvi altri Dei, cui le mie preci io porgo. Propri tuoi Dei, di muovo conio? Bucco.

Euripide. E come!

Bacco. Or via, codesti propri tuoi tu invoca. Euripide. Etra, immenso mio pascolo; e tu, rapida Volubil lingua, e concepir repente, E acuta possa di annusanti nari; Concedetemi, o voi, ch' io ben ribatta Que' detti altrui che a sminuzzar mi appresto.

E noi pure aneliam di udir da tali Coro. Sapientoni alcun dir pretto ed armonico Nell'alterno contrasto. A dura cote Lor lingua hann'essi già arruotata; entrambi Alme hanno fere, ed infuocate menti: Ragion vuol dunque, che aspettiam dall'uno Del favellar lepido e terso il saggio, Un torrente, dall'altro, voltolante Tra massi di parole le altrui baje.

# ATTO QUARTO.

#### SCENA I.

BACCO, EURIPIDE, ESCHILO.

Bacco. Alle corte, or conviensi entrare in lizza,
Ma con urbano fraseggiare: appartinsi
Per or le troppe immagini; nè cose
Volgari pur v'escan di bocca.

Euripide.

Di me dirò da pria, nè qual poeta
Mi foss'io: cominciar vo' da costui,
E ben chiarir qual vantator si fosse,
Qual impostore; e agli uditor la baja
Come dess'egli, stupidi prendendoli
Di collo della lor Nutrice Frinico.
A bella prima egli impostar solea
Un qualche Achille o Níobe, sedenti,
Velati il volto, ammutoliti appieno,
Quasi tragica insegna.

Bacco. Nè pur l'ombra Evvi di ciò.

Euripide. Frattanto il Coro eterno Versi garriva in lunga serie orditi Doppia e quadrupla; e gli altri, zitti zitti.

Bacco. Sì; ma di quel tacer nascea diletto:
E non minore io lo trovai talvolta,
Che del parlar poi d'altri.

Euripide. Perchè stolido Eri; mel credi.

Bacco. E il pajo anco a me stesso.
Pur, chi 'l dirà, perch'ei ciò fare usasse?

Euripide. Per boria mera; affin che lì seduto Lo spettator si stesse a bocca aperta Aspettando, che Niobe una volta Pur favellasse: intanto, ecco più atti.

Eucro. Ve' monello! e in qual guisa canzonato
Con mia vergogna m'ebbe! — Ma, che hai?

Perchè ti stiri e ti distorci?

Euripide.

Convincendolo sto. Poi quando data
Così ben bene agli uditor la baja
Ei s'avea, sendo il dramma omai già a mezzo:
Gigantesse parole mettea fuori,
Una dozzina circa, melmettate,
Burberc, ignote, spauracchi orrisoni.

Eschilo, Misero a me!

Bucco. Taci.

Euripide. Ned ei dicea

Intelligibil cosa mai.

Bacco. Non fremere

Fra' denti tu.

Euripide. Ma risuonar ci fea
O Scamandri, o burroni, o scudinsegne
Bronzoscolpiti Aquilogrifi: tutte
Parololone precipitosone,
Cui lieve no l'indovinar non era.

Bacco. Ella è così, per Giove: e anch' io, sovviemmi, D' una notte gran parte anch' io mi stetti
Sul suo giallo Ippogallo, ruminando
Quale uccello ei si fosse.

Eschilo.

Oli è quell' insegna che si suol dipingere
Su le navi da poppa.

Bacco. Ed io pensavami.
Ch'egli fosse il figliuol di Filosseno,
Erízzo.

Euripide. Ma in tragedia, er'egli d'uopo Anco de' galli fabbricarvi?

Eschilo.

O scarto

Di Numi tu, dimmi di grazia, e quali

Cose inventasti?

Euripide.

Affè, ch'io non stampai
Come tu il costumavi, nè Ippogalli,
Nè Capricervi, mostri, quai veggiamo
Delineati ne' tappeti Persi.
Ma tosto ch'io da te raccolsi l'arte
Gonfia di boria inane e di massiccie
Parole, immantinente attenuatala,

E sveltitala, tutta intarsïavala
Di versicoli e passi sdrucciolevoli,
Di bietoline sminuzzate aggiuntovi
Il succo, e di mill'altre fanfaluche
Da me lette e stillate: indi nutrivala
Di monóloghi acconci con la salsa
Cefisofontichéa. Nè alla cieca
Garriva io già, o impastava un guazzabuglio
Di quanto a me affacciavasi; ma il primo
Ch'io produceva in palco, sminuzzava
Di quel mio Dramma tosto appieno il genere.

Eschilo. Meglio ciò in ver, che sminuzzare il tuo.

Euripide. Poscia, dai primi versi non più mai
Un personaggio star lasciava in ozio:
Ma chiaccherar mi fean, la donna, e il servo,
E il padrone, e la vergine, e la vecchia,
Tutti a un modo.

Eschilo.

Non ti fea degno d'esser giustiziato?

Euripide. No: per Apollo: che un tal stile, egli era Democratico pretto.

Buon uomo, lascia: non ci hai garbo punto In tal contesa.

Euripide. Addottrinata ho Atene
Così nell'arte del bel dire.
Eschilo. E sia:

Ma, deh pur allentatoti fostù,
Pria che in tal guisa addottrinarla!

Euripide. E l'uso
Loro insegnai delle sottili regole;
Le sillabiche reti, lo stillarsi,

Lo scorgere, l'accorgersi, il rivolgersi, Lo astutizzar, l'amare, il diffidarsi, E tutto por di dramme a peso.

Eschilo. E sia.
Euripide. E le usuali della umana vita

Peripezíe volgari anco introdurre
Non istimai; che lieve era ritrarne
Biasmo: sendo tai cose assai pur troppo
Note a costoro, avrian saputo forse
Redargüirvi l'arte mia: ma pure
Non perciò smargiassai, timpanizzando
Con voci inesplicabili le orecchie,
Nè attonizzando degli astanti gli occhi,

Coi Mémnoni e coi Cicni braveggianti Su bardati destrieri insonagliati. Scerner fia lieve i suoi scolar da' miei. Di lui sono un Formisio, un Megenéte Servo, con trombe e scuri e barbe orrendi. Sardonico-Sinídico-ridenti: Di me, all'incontro, e Clitofónte, e il lindo Teraméne.

Bacco.

Savi'uom, quel Teraméne, Grand'armeggione in ogni cosa: ov'egli Posto sia a repentaglio, o vi si appressi, Franco ei n'esce col bindolo d'un acca. Che tolto o aggiunto il fa Chiótta, o Cio,

Euripide, Tanta instillai prudenza, e un si calzante Raziocinio in costoro, che per mezzo Delle tragedie mie son fatti in tutto Saputi appieno; onde amministran meglio Come ogni affare anco la casa: e pesano Ben più di prima, e ti sminuzzan tutto, Dicendo: Or questo, come va? quest'altro, Che ne fu egli? e quello, chi sel prese?

Bacco.

Benone, affe: per questo, ogni nom d'Atene. Tornato in casa appena, ai servi esclama: Ov'è ella la pentola? chi fu eh. Che si mangiò la testa della menola? Oimè il catino, ch'anno lo comprai, Eccolo in cento pezzi! Ove son gli agli, Ch' io riposi pur jeri? Oh, chi m' ha rosa L'oliva qui? - Fino a testè si stavano A bocca aperta stupidi costoro,

Coro.

Quai Mammaaíti, o Melitídi, in seggiola. « Tai cose miri, o glorïoso Achille. » Ma tu, via su, che gli rispondi a tanto? Bada bensì, che l'ira non ti sbalzi Fuor de' gangheri. Euripide a te disse Grandi improperi in ver: ma tu, valente, Senza sdegno rispondigli: a mezz'aria Socchiuse vele or la tua nave spingano A poco a poco innanzi; e porrai mente Di azzeccare un piacevol ventolino. Su dunque, o tu che primo accatastavi Infra' Greci magnifiche parole, E le tragiche inezie avvaloravi. L'audace tuo torrente or scataratta.

Eschilo. Questo conflitto in vero mi assaetta, E dalla rabbia i visceri mi gonfiano. Dover io con costui a tu per tu Venirne. Ma perch'egli poi non dica Avermi posto in secco; or su rispondimi; Donde nasce il mirabil nel poeta?

Euripide. Dall'arte unita coll'ingegno, ond'esca Il far (come il facciamo) esser migliori I cittadini nostri.

Eschilo. Or, se tu dunque, Di buoni e generosi ch'eran pria. Fatti pur gli hai pessimi tu, qual pena, Confesserai dovertisi?

> La morte. Per certo: e vano è il domandarlo a lui.

Osserva or quali cittadin da prima Eschilo. Ei ricevesse di mia man; se prodi. E cubitali, e sottentrar volenti A ogni pubblico incarco: e non di liti Amatori nè subdoli quai sono, Nè bindoli : e se fossero anelanti Altro, ch'elmi, aste, e scuri, e morioni, E stinier lisci, e cimier bianchi ondivaghi, E in settemplice cuojo indurat'alme.

Euripide, La mi comincia a ir male, mal darvero. Bacco. Ammazzerammi elmettizzando.

Euripide. Or dimmi. E con qual mezzo generavi in essi Valenzía sì feroce?

Bacco. Eschilo, parla; Ma senza furia e orgoglio.

Eschilo. Empiendo zeppa Di Marzialismo una tragedia mia.

Euripide. Qual tragedia?

Racco.

I miei Prodi Sette a Tebe. Eschilo. Cui niuno udì senza avvampar di Marte. E in ciò, mal festi; che i Tebani a guerra Bacco. Provocasti più audaci; onde picchiato

Esser dei tn. Eschilo. Ma libero a voi pure Era il valer nell'armi; e nol voleste. Io poi, sponendo i miei Persiani in scena, Forse che a voi non instillava in petto Desio di vincer i nemici? un'opra Classica, parmi, io vi profersi.

Bacco. E quale Gioja i' sentii nell' udir Dario estinto! E il Coro poi, tosto battendo a palma Selamava ijù, ijù.

Eschilo.

Questi son temi,
Che ai Poeti si addicono. Considera,
Dal principiar dell'arte, quei più illustri
Poeti, quanto altrui giovaro. Orféo
Primier cantava i sacri riti, e l'uomo
Dal sangue sparger distogliea: Rimedj
Poscia ai morbi insegnavaci Muséo,
E schiudea vaticinj: Agricoltore
Il dotto Esíodo quindi, e i tempi e il modo
Del seminare e del raccoglier frutti:
Omero poi, divino, onde cotanto
Onor mercossi e gloria? Util maestro
Di schierar genti, e di guerresco ardire,
E di virile risuonar nell'armi.
E sì pur non potéo quell'alto mastro

Bacco. E sì pur non potéo quell'alto mastro
Addottrinarci il bufalo Plantácle;
Quei, che or dianzi guidando in pompa magua
Un convojo, legossi in sul capaccio
L'elmetto pria; dappoi si ricordò
Che sovrappor vi si dovea 'l cimiero.

Eschilo. Ma Omero addottrino molti altri prodi.
Fra cui Lámaco eroe. Da Omero esempli
Molti, e virtudi, anch'io cavai; Patrócli,
Timoleoni, e Teucri, eccitatori
Di ciascun nostro cittadin, che a quelli
Pareggiarsi arde al trombeggiar di guerra.
Nè Fedre oscene io mai, ne Stenobée

Fabbricav' io; nè mai, ch' io men sovvenga, Carmi vergai d'innamorata donna. Euripide. Ben io 'l credo, poichè Venere niuna

Era in te mai.

Eschilo.

Nè la desío: ben teco,

E co' tuoi pari, ognor Venere tutta

Stiasi: e in fondo, ove ti ha tratto, inchioditi.

Bacco. Ell'è così, per Giove; che di quante Nelle altrui donne impudicizie hai finte, Tutte poscia in te stesso esperte le hai.

Euripide. Stolido: e in che le Stenobée mie Nocquero alla città?

Eschilo.

Col tristo esempio lor, libere mogli
Di liberi mariti al tristo nappo

Della cicuta, ad arrossir costrette Pe' tuoi Bellerofonti.

Euripide. Altro che il vero

Nella mia Fedra poetava io forse?

Eschilo. Ritratto l'hai dal vivo. Ma il poeta
De' ciò ch'è reo, velar; non mai produrlo
Ispiattellato in scena. A un modo stesso
Ai putti il pedagogo, ed agli adulti
Insegnator fassi il poeta: e sempre
L'utili cose noi instillar dobbiamo.

Euripide. Quando tu a noi favoleggiando vai Dei Licabéti e del doppio Parnasso, Utili cose insegni tu? gli umani Costumi, parmi, sviscerar meglio era.

Eschilo. Ma 'gli è forza, o demonio, ai gran pensieri, Agli alti sensi, pareggiare il conio Delle parole. Aggiungi, che agli Eroi Tal di voci splendor meglio si adatta, Siccome anco di vesti oltre il nostr' uso Brillar veggiamli. Io 'l rito alto fondava,

E insudiciastil tu.

Bacco.

Euripide. Dicasi il come.

Eschilo. Con vestire i tuoi Re di cenci in prima, Perch'ei paresser miseri alla gente.

Euripide. E in ciò nocqui? a chi mai? come? Eschilo.

Per questo
Niun ricco omai triremi a proprie spese
Vuol armar: ma ravvoltosi fra cenci

Ciascun mugola e fassi poverello.

Sì, per Cerere: e a carne poi si vestono Fine lane; e la farsa del pitocco Tosto ch'han recitata, li vedresti

Scendendo in peschería far ghiotte compre.

Eschilo. Garruli inoltre li educasti, e arguti;
Quindi vuoti i ginnasj, e logorate
Dei giovani le natiche, paganti
Di se la scuola delle fanfaluche;
Quindi saccenti i marinar per fino,
Ai lor padroni usciron rispondieri:
Quei marinaj, che, vivo me, null'altro

Baeco. Sapean gridar, fuorchè Focaccia, ed Issa.
Sì, davvero; e scagliare anche di sotto
Un qualche fiatarello scoppiettante
Sul muso di chi remiga più basso;

E sconcacare il commensale; e a terra

Sbarcati, un qualche galantuom spogliare. Or non remigan più; chiacchieran sì. Nè navigan qua e là.

Eschilo.

Nè v'è birbata,
Di ch'ei non sia cagione. Ei non è forse
Quei, che i mezzani in palco ci sciorina?
E le partorienti anco ne' templi?
E le donne giacenti co' fratelli!
E le Sputasentenze, che c' insegnano
Non esser vita il vivere, ma morte?
Per lui pur anco è la città poi zeppa
Di Scribi, di Buffoni, di Furfanti
Plebei, scimmiotti ingannator del volgo
Perpetui: mentre ne' Panatenéi
Niuno più omai, per l'essersi divezzi,
Saprebbe in man portar bene il torcetto.

Bacco.

Saprebbe in man portar bene il torcetto.
Non ve n'ha un, per Giove: ed a tal segno
Ch'io dalle risa v'ebbi a scoppiar quasi
Vedendo un di costoro, obéso, pallido,
Curvo, gran tratto rimastosi addietro,
Correr pure anfanando per raggiungere
La Procession Panatenaica; e quindi
Giunto al Cerámico, quei ch'ivi stavansi
Su' lor usci, gli andavan bezzicando
Chi la pancia, chi i lombi, chi le mele:
Ed ei dalle palmate pizzicato,
Fuggiva a torchio spento scoreggiando.

# SCENA II.

CORO. 1

Coro.

Alto frangente, veemente lotta, Guerra sovrasta grave. Indi fia scabro Il dar sentenza, allor che l'un darassi Ad investir con forza, a scivolarsela L'altro e ribatter dottamente. Or dunque, Cangiate un po' gli attacchi: elle son molte Le sofistiche vie. Fate un po' mostra Di quante avete o sian novelle o antiche Materie di contesa: discutete, Svelate, osate in dir saputo e lieve Arguti sensi esporre. Ove temiate

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Intermedio, per riposare i Disputanti.

Poi, che ignoranza crassa non soppanni Degli uditor gli orecchi, sì che ad essi Il vostro dir sottile appaia buio: Confidate: che omai ciò più non è: Addottrinati ei sonsi, sdottoreggia Ciascun già sul suo libro: alzata grande È in lor d'ingegno, e aguzzasi ognor più. Non dubitate or dunque: anzi a minuto Aprite ad essi come a dotti il tutto.

# ATTO QUINTO. 4

#### SCENA L

#### EURIPIDE, BACCO, ESCHILO,

Euripide. A scrutinar tuoi prologhi or men vengo. Prima parte del Dramma, essi den primi Presentarsi al mio esame: che oscuretto Questo dotto poeta esser solea Nell'esporre il soggetto. E qual suo prologo

Bucco. A esame or citerai?

Euripide.

Caterva magna. A recitar m'hai primo quel di Oreste.

Silenzio; niun zittisca. — Eschilo, or parla.

Bacco. Eschilo. « Sotterraneo Mercurio, o tu che vegli

« Sovra il paterno impero, a me deh sii

« Salvator, (ch'io t'invoco) e in un compagno

« D'armi. Ecco vengo in questa terra, e torno »...

Bacco. V'avresti tu che apporre a cotai versi? Euripide. Più di dodici cose io v'apporrei.

Bacco. Ma i versi pur non sono se non tre.

Euripide. Ma in ciascun verso havvi buaggin venti.

Eschilo, omai ti esorto a non dir oltre: Bacco.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In questa divisione di Atti ho seguito l'Edizione del Burmanno accennata, di Leida 1760. Altre li dividono altramente: nè v'è ragion migliore per seguire l'una o l'altra divisione. Quasi tutti i Drammi antichi male si posson dividere in cinque Atti. Questo massimamente, in cui due soli son gli Atti veri: il primo sino all'arrivo di Bacco a Casa Pluto, e il secondo da indi in giù.

Che s'altri aggiungi a quei tre giambi, addosso Ti trarrai gran buággini.

Eschilo. Al cospetto

Di costui, tacerm'io?

Bacco. Se in me pur fidi.

Euripide. A bella prima, un vero madornale Strafalcione...

Eschilo. Canzoni?

Bacco. Io me la rido.

Eschilo. Orsù, qual è questo error mio?

Euripide. Da capo

Quel tuo prologo.

Eschilo. « Ermete sotterraneo, « O tu, che vegli sul paterno impero » . . .

Euripide. Ma Oreste, or non parla egli in su la tomba

Del morto padre?

Eschilo. Così è.

Euripide. Dic'egli

Dunque, che il dì che trucidato cadde Dall'ingannevol moglie il di lui padre, Questo Mercurio tuo su lui vegliasse?

Eschilo. Ma no' il Mercurio Gabbamondo or viene Invocato da Oreste; è il Fasservizj; E sotterraneo il chiama, dichiarando Con tal nome il suo ufficio a lui commesso Dal proprio padre suo: quindi ei v'aggiunge, Paterno.

Euripide. Or la buaggine, più grossa Ch'io non la mi volessi, esser la fai: Che se il paterno ufficio il fa nomarsi Sotterraneo...

Bacco. L'avrebbe eletto il padre
Di Beccamorto al grado.

Eschilo. Eh, Bacco mio,
Il tuo vino mi sa di pisciarello.

Bacco. Digli, su dunque, il seguito del prologo, E tu, fagli le chiose.

Eschilo. « E Salvatore,
« E socio d'armi, or deh mi sii; te invoco.
« Ecco men vengo in questa terra, e torno »...

Euripide. La cosa stessa il dotto Eschilo dice Un par di volte.

Bacco. E come, un par di volte?

Euripide. Bada a' tuoi detti, e peserotteli io.

Ei dice: « in questa terra io vengo, e torno: »

Il venire e il tornare, or non son uno?

Bacco. Sì, per Giove: e 'gli è come s'uom dicesse Al suo vicin: « Prestami un po' il terzino.

« O il fiaschetto, se vuoi, »

Eschilo. Ser chiacchierino,

Ella non è così: tutt'altro io dissi.

Bacco. E che dicesti? mostralo.

Eschilo. Ad ogni uomo,

Ov'egli esul non sia, lice il Venire In sua terra, venendovi di tutte

Disgrazie scevro: ma chi andonne in bando,

Ci Viene e Torna.

Bacco. O Apollo; a maraviglia.

Hai tu che apporvi, o Euripide?

Euripide. Gli niego,

Che ritornato in patria fosse Oreste; Ch'ei di soppiatto anzi veniavi, contro

Il voler di chi quivi il fren reggea.

Bacco. Ben, davver; per Mercurio: ma per nulla

Io non v'intendo pure.

Euripide. Altro or men recita.

Bacco. Eschilo, or tu, via su, recita; e túe, Va i difetti annusando.

Eschilo. « In su la sponda

« Della tomba del padre, a lui ne invio « Queste voci ch'egli oda e ascolti »...

Euripide. Or eccoci;

Da capo ei dice ciò che ha detto: « Voci, « Ch'egli oda e ascolti: » il ch'è appuntin lo stesso.

Bacco. Sciocco che sei; non parlav'egli ai morti, Cui non fia troppo il replicar tre volte?

Eschilo. Ma, e tu, come facevili i tuoi prologhi?

Euripide. Dirottelo, e se a caso io mai ripeto Una cosa du' volte, o se di borra Tu mi udissi imbottire il sermon mio,

Scompisciami.

Bacco. Su, parla: a me si aspetta
No'l dir, bensì l'udir come stien ritti
I versi de' tuoi prologhi.

Euripide. « Era Edippo

« Un uom da pria beato...

Eschilo.

Non l'era ei, no; ma sotto infausta stella
Nato: di lui, pria ch'ei venisse in luce,

Pria d'esser anco generato, avea

Predetto Apollo, ch'ei del proprio padre State sarebbe l'uccisore. Or, come Er'egli un uom da pria beato?

Euripide. « Ei poscia « De' mortali il più misero divenne, »

Nè questo è pur, per Giove, no; nè questo; Eschilo. Poich'ei mai non cesso da quel di pria. Come cessato avrebbe? egli, che appena Nato, nel cuor del verno, in un tegghione Era esposto alle fiere, affin che al padre Poi non togliesse un dì la vita: e quindi Coi piè gonfi in mal punto ei capitato Presso a Pólibo: e poi, nel fior degli anni Sposato a moglie attempatetta, e quella Poscia scoperta essergli madre: e in fine Di propria mano i propri occhi disveltosi. Bacco. Stato ei saría beato, se Prefetto

Dell'armata era in un con Erasínide.

Euripide. Le son mattie. Ma intanto io ben li scrivo I miei prologhi.

Eschilo. Omai non vo' star io A spiluccarti a parola a parola I versi tuoi; ma, se propizj ho i Numi, Affogherò i tuoi prologhi nell'olio D'un'ampollina.

Euripide. Tu? in un'ampollina I mie' versi?

Eschilo. Sì, in una, anco piccina. Cotal verseggi, che a' tuoi giambi è lieve Pellicina, e ampollina, e borsellina, Appiccicarvi: e il mostrerò alle prove.

Euripide. Tu? alle prove mostrarlo?

Eschilo. Io, sì: men vanto.

Bacco. Su via, su, recitate,

Euripide. « Immensa fama « Sparsa è, ch'Egitto con cinquanta figli

« Sceso in Argo . . .

Eschilo. Vi ruppe l'ampollina. L'ampollina or che c'entra? Ch'ei non s'abbia Bacco. A ricreder pur mai? Digliene un altro De' prologhi, perch'ei giudichi meglio.

Euripide. « Bacco, di tirsi e di ferine pelli

« Armato, in sul Parnasso infra le faci

« Saltellando . . .

Eschilo. Vi ruppe l'ampollina. Bacco. Oimè! ci viene a romper di bel nuovo Quest'ampollina.

Euripide. Ma oramai finirla

Dovrà, che appiccicarla a questo prologo
Non gli rïesce al certo. « In ogni cosa
« Null'uomo havvi felice: altri, di sangue
« Illustre nato, di dovizie è scarso;
« Altri, oscuro...

Eschilo. Vi ruppe l'ampollina.

Bacco. Euripide.

Euripide. Ched è?

Bacco. Parmi, dovresti
Raccor le vele tu, se no affogato
Sarai nell'ampollina.

Euripide. Non'la curo,

Bacco. Su, recita altri prologhi, scansando Se il potrai, l'ampollina.

Euripide. « Abbandonata « La Sidonia città, Cadmo ab antiquo « Prole d'Agénor . . .

Eschilo.

Bacco.

Comprala, o galantuom; quest'ampollina.

Perchè la non ci rompa tutti i prologhi.

Euripide. Io? da costui compralla?

Bacco. Se in me credi.

Euripide. No, certo: anzi molti altri potrò dirne, Cui l'ampollina ei non potrà ficcarvi. « Coi veloci destrier Pelope giunto « In Pisa...

Eschilo.

Bacco.

Vedil tu? non v'ha buco, ov'ei non c'entri
Con l'ampollina sua. Dunque, o buon Eschilo,
A ogni patto a lui vendila; comprarne
Puoi bell'e buona un'altra per un obolo.

Euripide. Lascialo far, per Giove: io n'ho tanti altri.
« Eneo dai campi...

Eschilo. Ruppe l'ampollina.

Euripide. Lasciami almen dir prima intero il verso.

« Eneo dai campi un dì messe ubertosa

« Raccolta avendo, le primizie ai Numi

« Sagrificando . . .

Eschilo.

Bacco. In mezzo al sagrificio? e chi ebbe l'olio?

Euripide. Lascialo dir, deh, tu. Qui me l'appiccichi.

« Giove, di cui fama verace suona...

T'entrerà in tasca anche costì; già l'odo
Appiccicarti, « L'ampollina ei ruppe: »
Che a tuoi prologhi tutti s'immedesmano
Queste sillabe sei, come s'innesta
L'orzuolo agli occhi. Or su, per carità,

Su i Cori suoi tartassalo anco un poco.

Euripide. Facil emmi il mostrar ch'ei mal compone
I suoi lirici Cori: un rifrittume
Dei pensier stessi, eterno.

Coro.

Che n'uscirà di questa gara. Io sto
Sollecito pensando, qual censura
Si farà d'un poeta, che tanti ottimi
Carmi ci diè, più che poeta niuno
Di quanti ora ne abbiamo. Inarcherò
Le ciglia udendo or qui biasmar da Euripide
Quest'Eschilo; che de' dirsi il Sovrano
Del Coturno: per lui sto in qualche angoscia.

Euripide. Ottimi carmi, în vero! or per se stessi Quai sieno mostrerannosi. D'un colpo Io tutti quanti mozzerò i suoi Cori.

Bacco. E con queste pietruzze io segnerolli. Euripide. « Achille o tu da Ftia, poiche udisti

« Tale omicida strage, or che non vieni

« Alleviá-pená-soccorritore?

« L'antenato Mercurio onoriam noi

« Paludicoli: ór deh, perché non vieni

« Alleviá-pená-soccorritore?

Bacco. Eschilo, or hai già qui di Pene un pajo.

« D'Atreo, che impero sovra genti hai tante,

« Deh mi ascolta; e mi di' perch'or non vieni

« Alleviá-pená-soccorritore?

Bacco. Terzá pená qui hà 'l gran Poetà.

Euripide. « Zitti, zitti: già stan per spalancarci

« I Melissanti il tempio di Dïana;

« Nè alleviá-pená-soccorritore,

« Tu vieni a me? Dei venerandi Eroi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Qui quasi tutte le Edizioni distinguono una nuova Scena; ma non si cangiando altro che i metri, e rimanendo gli stessi Personaggi, convien pur dire che ella è una continuazione della stessa Scena, di cui invano si desidera il fine.

<sup>2</sup> Si ode un preludietto di flauti.

- « Sta in mia man l'invocare il fausto nerbo;
- « Nè alleviá-pená-soccorritore
- « Tu vieni a me?

Bacco.

Possente Giove, oh quante,

Penè-penà! Vo' ir tuffarmi al bagno, Che la penà un bubbon figliato m'ha.

Euripide. Pazïenza, di grazia; almen, fintanto Ch'udito abbi quest'altro pezzo, ad uso D'armonia per la lira verseggiato.

Bacco. Su, spicciati, e omai smetti la penà.

- Euripide. « Quando al bitrono impero degli Achivi « Spediya il fior de' Greci giovinetti
  - « Spearva if nor de Greci giovineti
  - « Il gran Flattótrattóflattótraátte,
  - « La mestiziante Sfige monna cagna
  - « Flattótrattóflattótraát mandovvi:
  - « Il bellicoso asti-manesco augello
  - « Del gran Flattótrattóflattótra<br/>átte
  - « Fu dato a lacerarsi agli ali-cani
  - «·Audacemente l'etra cavalcanti
  - « Contro Flattótrattóflattótraátte:
  - « Perch'ei teneva anzi che no da Ajace
  - « Il gran Flattótrattóflattótraátte.

Bacco. Cos'è il Flattótraátte? in Maratona Cresce fors'egli, o là, donde hai raccolti Dal funajuolo i carmi?

Eschilo.

E sì pur io
Di eleganza eleganza ho procreato,
Per non parer sfiorar le sacre pratora
Delle Muse con Frinico. Ma questi
Il suo cantare accatta dalle molte
Sgualdrinelle; e dai gelidi comenti
Di Mélito: e dai flauti lamentevoli
Di Caria; e dal cantilenar Corale.
Ciò mostrerò ben tosto. Alcun ci arrechi
Un po' di lira. Ma, a costui la lira?
No, no. Dov'è una qualche donnicciatola
Con nacchere di cocci scoppiettante?
Vieni, o Musa Euripidica; a tai carmi
Cónsono sol tuo strimpellío si addice.

Bacco. Non lavora di bocca alla Lesbiana Questa Musa talvolta? no, eh, mai?

Eschilo. « Alcióni, o voi, che appresso i fitti flutti

- « Del mar canterellate,
- « Alirrorati in rugiadose gocciole:
- « (E voi, che sotto i tetti incantucciate

« Vo vó vo vó volgete infra le piotole

« Le tese vostre almitessute fila;)

« Dove il Delfin filóflauto saltella

« In su le prore cerulo-rostrate;

« E i vaticinj, e ' stadj, e la baldoria

« Della fiorita vite, il cui bel tralcio

« Cure-pacante. » O figlio, avviticchiámiti Con ambe braccia al collo. — Il vedestù, Questo ritmo?

Bacco. L' Eschilo.

L'ho visto. Ma per bene,

Visto l'hai?

Bacco. Eschilo. Visto l'ho.

Ma tu, testore

Di cotai carmi, o tu come ti attenti Biasmare i miei? tu che le dodici arti D'una Ciréne modulando imiti? E tai ben sono i versi tuoi. Per giunta, A un qualche tuo monólogo vo' dare Anco una scorsa. — « O tenebría di notte,

« Qual mai da tue caligini m'invii

« Fantasma infausto, di Plutone un paggio

« D'anima esanimata inanimato,

« Dell'atra Notte figlio, spaventevole

« Nel fero aspetto, fosco pallio avente,

« Torvíguardo, stragíspiro, ed ugnílungo?

\*« Ma, su voi, la lucernina

« Accendetemi, ancelle; e nelle brocche

« Rugiada su arrecatemi dai fiumi;

« E l'acqua intiepiditemi, perch'io

« La vision divina puri-faccia.

« Viva il marino Nume: è questo appunto.

« O compagnoni, evviva; un po' godetevi

« Questi prodigj. Dileguata s'è,

« Dopo il Gallo furatomi, la Glica.

« Ninfe Alpigiane! O tu Manía, su azzeccala.

« Ma, lassa me! ch'io allor fors'era intenta

« All'opre mie, vo vó vo vó volgendo

« Pieno di lino infra mie dita il fuso,

« Per far, portare, e vender po' il gomitolo

« In mercato a buon'otta. Ma il Fantasima

« Col suo lieve aleggiar punta di piume

« Altovolava in aria, altovolavane,

« E a me dolor dolor quaggiù lasciavane.

« Lagrime e lagrime giù giù dagli occhi

« Manday'io misera, sempre mandaya.

« Ma, o voi Cretési, figli d'Ida, agli archi

« Dato di piglio, a me recate aita; « E lievigambe mossi, attornïatemi

« La casa. A un tempo stesso, la formosa

« Reticína Dïana, e i suoi can seco,

« Per ogni dove la magione investano:

« Ma tu, di Giove nata, Ecate, scosse

« Tue doppie faci, con le man rattissime

« Prelúcimi di Glica entro le porte,

« Perch'io quivi intromessa il furto sveli. »

Bacco. Cessate omai dal recitar più carmi.

Eschilo. I' ne so' stufo anch'io. Tempo è di trarre

\*Ver le stadére *codestui*: sol essa Del poetar d'ognun di noi far saggio Sicuro può, pesando ogni parola.

Bacco. Venite or qui, poich'è pur forza il farlo, Affinch'io dei poeti l'arte pesi

A uso cacio in lance.

Coro. Accorti, i dotti.

Ecco, in ver pien d'assurdi, un nuovo mostro, Qual, chi altri mai sarebbelsi inventato? Io, per Giove, s'uom detto a me l'avesse Di quei del volgo, io dandogli di pazzo Non l'avrei, no, creduto.

# SCENA STESSA perpetua.

#### BACCO.

Bacco. Or via, su súe,

\*Alle stadere entrambi.

Eschilo. Eccomi, eccomivi.

Bacco. E, presele, ciascun suo verso reciti; Nè lascile, s'io innanzi non esclamo,

Coceù.

Eschilo. Prese teniamle.

Bacco. Recitatemi Ciascun suo verso sopra le stadére.

Euripide. « Deh non mai l'ali avesse Argo spiegate! » Eschilo. « Sperchio, e voi, paschi del cornuto armento. »

Bacco. Coccù. Lasciatele ir: molto trabocca

Questo Eschileo versone.

Euripide. E perchè cióe?

Bacco. Perchè, qual suole il venditor di lana,

Che inaffiala, inaffiato ha con lo Sperchio Eschilo il suo: qual piuma all'aure vana, All'opposto ei svolazza il tuo versicolo.

Euripide, Ebben, dicane un altro, e contrappongasi, Bacco. Ripigliatele, or via, da capo dunque.

Euripide, Io le impugno.

Bacco. Si reciti. Sta a téne.

Euripide. « Tempio è solo a Suadéla, il Dir Sublime. »
Eschilo. « Sola infra' Numi ai doni sorda è Morte. »

Bacco. Lasciatele, lasciatele. Di nuovo
Questo Eschileo trabocca: egli v'ha infuso
Dei mali tutti il più grave, la Morte.

Euripide. Ed io, Suadéla; e 'gli è un versone il mio.

Bacco. Ma non ha mente ed è Suadéla un fumo.

Metti mano a un qualch'altro, e dei più obési,

Un qualche robustone gigantesco,

Che il piattello alla prima caccia in giù. Euripide. N'ho io qualcun di questi? dov'è egli?

Bacco. « Tratto Achille ha coi dadi il quattro e il due. »
Dite, via su ; l'ultimo peso è questo.

Euripide. « Graviférra con man clava pres'egli. »
Eschilo. « Carri su carri, e, sovra morti, morti. »

Bacco. Ei ti giuntava or anco in questo.

Euripide. E come?

Bacco. Ei v'ha infusi due carri e due cadaveri, Peso da non potersi tirar su, Nè da facchini cento pur di Egitto.

Eschilo. Meco omai non gareggi a verso a verso;
Ma e se stesso, e' suoi figli, e la su' moglie
Su le stadére, e in un Cetisofónte
Ei ponga, e a lor bell'agio vi si seggano,
Aggiuntivi anco i libri suoi pur tutti;
Ed io soli dicendo due mie' versi,
Il contrappesero più che del doppio.

#### SCENA II.

## PLUTONE, BACCO, EURIPIDE, ESCHILO.

Bacco. Amici, infra costoro io no, davvero, Non giudico; che niun vorrei dei due Farmi nemico: l'un tenendo io dotto, Divertendomi l'altro.

Plutone. Or dunque nulla Farai di quanto al qui venir t'indusse. Bacco. Ma, s'io mai pronunziassi?...

Plutone. Allor con l'uno

Dei duo n'andresti, qual dappiù tu estími; E non a vuoto il tuo qui scender fora.

Bacco. Che tu sia benedetto! Orsù, voi dunque Date a me retta. Io son quaggiù venuto

In traccia di un Poeta.

Eschilo. Per che farne?

Bacco. Affin che i Cori la salvata Atene Instituisca. Io dunque or quel di voi, Che alla città suggerirà il partito Utile più, quello mi penso io trarne Meco lassù. Da bella prima, io chieggo All'uno e all' altro, che ciascun mi dica Quel che gli paja di quest'Alcibiade: Ch'ei tiene inferma Atene.

Eschilo. E di costui.

Che ne pensa ella stessa?

Bacco. Che ne pensa?

Lo desía, lo abborrisce, e sì sel tiene.

Ma, via su, quai ch'e' sieno i parer vostri,
Sciorinateli voi.

Euripide. Per me, i'abborro
Un cittadin, che nel giovarle tardo,
E alla patria nel nuocere prontissimo,
Se stesso sa disimpegnar pur sempre.
La sua città non mai.

Bacco. Pel Dio Netunno,
Quanto ben parli! E tu, qual è il tuo senno?

Eschilo. Non de' in città nutrirsi il Leoncino;
Ma se alcun pur fra' muri se ne alleva,
Piaggiarlo è forza.

Bacco.

Oh Salvatore Giove,
Il giudicar, quanto emmi scabro! Ei parla
Da saggio l'un, da liber'uom quest'altro.
Ma un altro suo parer ciascun pronunzi
Or sul mezzo, onde Atene ei salverebbe.

Euripide. Di Cleocrito al dorso a foggia d'ali Incollando Cinesia, e all'aure entrambi Dando in preda su i piani ampj del mare.

Bacco. Saria cosa da ridere il vedelli.
Ma, qual è il senso di codesto motto!

Euripide. Che, se a naval battaglia si venisse, Cotai due con l'ampolle dell'aceto Negli occhi schizzerebberlo ai nemici. Ma, dei mezzi, dirovvene anco un altro.

Bacco. Di' su.

Enripide. Fia salva Atene, appien fidando In quelli, onde or diffida; e, viceversa, Gli affidati scartando.

Bacco. Or, come mai?
Non la intendo. Diraimelo alla grossa,
Più spiattellato.

Euripide. Salveremei forse,
Diffidando di quelli in cui credévamo,
E di quelli valendoci, che inabili
Giudicammo finora. Che se i primi
Ci han rotto il collo, come mai da questi,
Che son l'opposto, non trarrem salvezza?

Bacco. Bene, oh quanto! oh novello Palaméde!
O acutissimo ingegno! il trovamento
È egli tuo, o di Cefisofónte?

Euripide. Questo è mio, di me sol; quel dell'aceto, È di Cefisofónte.

Bacco. E tu, che dici? Eschilo. Informami da prima, di quali uomini

Si vale Atene: son'ei probi?

Bacco.

Come probi, se tali essa li abborre?

Eschilo. Dunque piaccionle i pessimi?

Eschilo. Dunque piaccionle i pessimi?

Euripide. Neppure:

Ma sen preval, per forza.

Eschilo.

Or, chi potrebbe
Cotal città salvar, cui mal si adatta
La copertina al par che il copertone?

Bacco. Vedi un po', se tornarla a galla puossi. Eschilo. Lassù, il direi; ma quaggiù, no.

Bacco. Dovrest:

Mandarle anzi di qui dei tuoi salubri
Avvisi fin lassù.

Eschilo.

Gli Atenïesi la nemica terra
Quasi la propria loro; e, qual nemica,
Tengan la loro: a lucro abbiansi il mare;
E l'inopia, a guadagno.

Bacco. A maraviglia:

Ma il giudice tai cose ei sol s'ingoja.

Plutone. Dunque or decidi tu.

Bacco. Sentenza darne, Si aspetta a voi: ma, come il cuor mi detta, Io bensì l'uno or mi scerrò.

Euripide. Rammenta
Dunque gli Dei, per cui me in patria trarre
Giurasti; e i tuoi non dubbj amici eleggi.

Bacco. Giurò la lingua mia, ma in cor mi ho scelto Eschilo pure.

Euripide. O pessim'uom, che festi?

Bacco. Io? da Eschilo tenni; e perchè no?

Euripide. Dopo un tal meco oprar tuo villanissimo.

Mirarmi in faccia or l'osi tu?

Bacco. Che oltraggio
Havvi in ciò, quando oltraggio non l'estimano
Gli Spettatori vostri?

Euripide. E tu, furfante, Me, lascierai dunque tra' morti?

Bacco.

Chi 'l sa se forse egli non è un morire?

E il fiatare, un pappare? e il dormicchiare,
Un vello di montone?

Plutone. Entrar ti piaccia,
Bacco: e voi, seco.

Bacco. E che farem là entro?
Plutone. Albergarvici voglio, anzi che in terra

Voi risaliate.

Affè; l'hai ben pensata;

Nè a me rïesce ciò spiacevol mai.

## SCENA III.

#### CORO.

Beato l'uom, cui sapïenza è data, Ben arruotata! Esempj, havvene a mille. Costui, (perchè un qualcuno io pur ne adduca) Fattosi aver per sapïente, or ecco Torna ei fra' vivi; ai cittadini suoi, E ai parenti, e agli amici utile molto, Ed a se stesso, pel saperla lunga. Meglio è dunque lasciar Socrate starsene A chiacchierar soletto, e darsi all'arte Tragica vera, armonïosa e forte: Poich'ha del pazzo il perder tempo in vane Sermoneggianti sofisticherie.

#### SCENA IV.

#### PLUTONE, ESCHILO, CORO.

Plutone. Or dunque in terra lieto, Eschilo, riedi: E di avvisi giovevoli munita La città salverai, purchè tu frusti Gli stolti; e son ben molti. Anco in mio nome Questo reca a Cleofonte; e ai Tesorieri Nicómaco e Murméco, darai questo; E ad Archénomo infin, quest'altro dono Reca, e di' lor che presto e senza indugio Scendano a me. Che se faran bramarsi Un tantin troppo, io giuro per Apolline Che ben ben punzecchiatili trarrolli, Col figlio di Leucólofo, Adimante, Tutt'a quattro legati insin quaggiù. E sì il farò. Ma il seggio mio tu intanto, Eschilo.

Perch'ei mel serbi, a Sofocle il darai;
Ei, che nell'arte io reputo il secondo,
S'io un di tornassi, a me il mantenga illeso.
Pon mente adunque tu, che quello astuto
Buffon falsario, neppur per inganno,
Mai non si assida, no, nel già mio loco.

Plutone. Voi dunque or con le vostre faci sacre Precedendo il gran Bacco, accompagnatelo, E i carmi eccheggin dei begl'Inni suoi.

# SCENA ULTIMA.

ESCHILO, CORO.

Coro.

Al Poeta, che in luce omai sen riede,
Beata gita, o Sotterranei Numi,
Voi concedete pria. Quindi, ad Atene
Di provvidenze buone ampio buon frutto.
A cotal patto sol, dai vasti mali
E scevri appien dai scabri urti di guerra
Esser potrem pur noi. Pugni a sua voglia
Un Cleofonte; e di costor ciascuno,
A cui giova il pugnare; pur che l'armi
Trattino ei là nel suol loro natío.

# L'ANDRIA.

#### PERSONAGGI.

SIMONE, PADRE DI PANFILO, PANFILO, FIGLIO DI SIMONE, E AMANTE DI GLICERIA. SOSIA, LIBERTO DI SIMONE. DAVO, SERVO DI PANFILO. CREMÉTE, PADRE DI GLICERIA. E DI FILUMENA. GLICERIA, FIGLIA DI CREMÉTE.

CARINO. AMANTE DI FILUMENA.

BIRRIA, SERVO DI CARINO.

CRITONE, DALL'ISOLA D'ANDRO.

DROMO, SERVO DI SIMONE.

MISIDE, SERVA DI GLICERIA.

LESBIA, LEVATRICE.

ARCHILIDE, ANGELLA DI GLICERIA. SERVI, CHE ACCOMPAGNANO SIMONE MENTRE RITORNA DALLA PIAZZA.

Che non parlano.

Scena, in Atene.

NB. L'edizione di cui si è servito il Traduttore è di Baskerville, Birmingham, 1772 in-4.

# ATTO PRIMO.

#### SCENA I.

#### SIMONE, SOSIA.

Simone. Voi, queste cose riponete; andate. E tu, Sosia, trattienti; una parola Vo' dirti.

Sosia. È detta: ch'io ben cura prenda Di queste cose.

Simone. Altro vo' dirti.

Sosia. E ad altro

Giovarti mai può l'arte mia?

Simone.

Ch'io medito, bisogno non ha d'arte;

Ma dei due pregj, che in te scorsi ognora;

Fede e silenzio.

Sosia. Son pronto a' tuoi cenni.
Simone. Quanto appo me, che ti comprai piccino,
Discreto e mite il tuo servaggio sempre
Fosse, tu il sai: quindi il servir tuo franco
Fe', ch'io liberto ti chiamai.

Sosia. Ben tutto

Rimembro.

Simone. E il fatto rifarei.

Sosiat.

D'aver io dato a te nel genio godo

Più che di cosa al mondo: ov'io pur al

Più che di cosa al mondo; ov'io pur abbia Fatto mai bene, o faccia. Ma, l'udirti Rammemorarmi il dono tuo, mi grava Quasi come rimprovero. Ben tutto Rimembro. Dimmi il tuo voler; fia fatto.

Simone. Bene; il dirò. Pria d'ogni cosa, sappi Che queste nozze, a cui credi, son finte.

Sosia. A che fingerle adunque?

Simone. Intera udrai

Dal bel principio ogni cosa; ed insieme. E gli andamenti di mio figlio, e il mio Disegno, ti fian noti: e le tue parti. Che in questo affar ti affido. Uscito appena \*Di pubertà, più libero vivendo, Ben si mostrava il figlio mio: che prima. L'età, il timore, il pedagogo; e come Conoscerne appien l'indole?

Sosia. Simone.

Ben parli. Quel che vediam dei giovanetti tutti, Darsi ai cavalli, od alle cacce, o ai vari Filosofanti; a queste cose egli era. Propenso sì: dedito, a niuna: ond'io Me ne teneva.

Sosia.

Ed a ragion; ch'io stimo Ciò sopra tutto; il nulla voler troppo.

Simone.

Era l'animo suo facile, mite, Paziente con tutti: con cui fosse. A quelli dedicavasi; ed i loro Diletti, erano i suoi; contrario, a nullo; Se stesso, a niuno anteponendo. È questa Facilissima via per trovar lode Senza invidia, e a te simili gli amici.

Sosia.

Ben a vivere ei prende; che al dì d'oggi La compiacenza amici crea: nimici. La verità.

Simone.

Frattanto, or fa tre anni, D'Andro veniva ad abitar qua presso Una certa bellissima e fiorita Donna, cui costringea d'espatriarsi Sottile entrata, e tiepidi parenti.

Sosia.

Ahimè, ch'io temo che quest'Andria rechi Alcun maluccio.

Simone.

Ella, da pria, pudica Viveasi, e parca; e duramente il vitto Col fuso e l'ago accattando s'andava. Ma. poich'or l'uno, or l'altro amante venne Promettend'oro, (ahi debolezza umana! Com' poco regge al piacer la fatica!) Ella accettava: e quindi cominciava A far di sè poscia guadagno. I suoi Bertóni allora, come s'usa, ad essa Menano un di il mio figlio. Tosto meco Dissi: Al certo, ch'è preso; ei l'ha. Frattanto, Io la mattina i lor ragazzi osservo

Venire, andare: Olà, quel giovanotto, (Interrogo) deh dimmi; jer, chi l'ebbe La Criside? così l'Andria si noma. Intendo.

Sosia. Simone.

Ei rispondeanmi: ora Fedro, Or Clinia, or Niceráto: che il terzetto Eran questi, ed i buoni. Io soggiungeva: E Panfilo, che fa? — Panfilo? paga Il suo scotto, e si cena. Io, tripudiava. E così, spesso, iva chiedendo; e sempre Mi chiariva, che Panfilo era nullo In quella festa. Era un cimento, in vero Da forte, e un bel di continenza esemplo: Con tali scapestrati starsi saldo, Certo era prova, che un tenor di vita Scelto ei s'aveva. Ad una voce intanto, Tutti con me, di ciò ben pago, festa Facean, ch'avessi un sì bennato figlio. Che più? Cremete, da tal fama indotto. Spontaneo a me la figlia unica sua Con ricca dote profferiva in sposa Del figliuol mio: mi aggrada; do parola, E questo è il dì fisso alle nozze.

Sosia.

Or dunque,

Chi toglie omai che non sien vere?

Simone. Udrai.

In quel frattempo quasi, ecco venirne Questa Criside a morte. Oh! grata nuova

Sosia.
Simone.

Mi desti: assai di quest'Andria temei.
Panfilo allor, con que' suoi sozj, in casa
La Criside spesseggia, e con lor parte
Le funeree faccende: ed anche in pianto
Mesto talor si vede. Ciò mi piacque.

Le funeree faccende: ed anche in pianto Mesto talor si vede. Ciò mi piacque. Tra me dicea: costui per una lieve Dimestichezza avutavi, tal morte In guisa or tanto parentevol sente; Che faria, se l'avesse ei pure amata? Per me suo padre, che non farebb'egli? Così, queste sue nenie in me pensava Esser pura bontade, indole umana. Vuoi più? me stesso alla pompa ei strascina; Ch'io nulla affatto sospettava.

Sosia.

Ohi! vedo

Venir qualcosa.

Simone.

Or ora. Si sotterra L'Andria; ci andiamo. Frattanto, fra molte Donne ch'ivi assistevano, ne osservo Una per caso, giovanetta, e...

Sosia.

Bella.

Simone.

Certo vuoi dire.

Oh! Sosia; e un contegnino, Che nulla più; sì aggraziato, e modesto...
Ma, dolorosa, più di tutte l'altre,
Pareami; ed era, più di tutte l'altre,
D'onesto aspetto e nobile; quind'io,
Alle fanti accostatomi, domando
Chi ella sia. Di Criside la suora,
Diconmi: ah! tosto io son colpito: è questa,
Esclamo, è questa, la fonte del pianto,
Della pietà di Panfilo.

Sosia.

La fine

Simone.

Temo.

S'inoltra il convoglio frattanto;
Noi lo seguiamo, e alla pira veniamo:
S'arde il corpo; e si piange. Ecco, accostarsi
Soverchiamente, e con qualche periglio,
Questa sorella all'infiammato rogo.
Fuor di sè tratto Panfilo a tal vista,
Mostra il suo amor ben sino allor nascosto:
Accorre; a mezzo il corpo la ricinge;
Grida: che fai, Gliceria mia? te stessa
\*Perder, perchè? Con molle accontanza,
Che di leggieri il loro amor disvela,
Ella allor lagrimando a lui nel grembo
Cader si lascia.

Sosia. Simone. Oh! che mai sento?

Io riedo

Di ciò scontento, e adiratello: eppure, Non v'era poi, lì da garrirlo: avrebbe Tosto dett'egli: Padre mio, e che feci? In che peccai? lei, ch'alle fiamme darsi Volea, rattenni, e la salvai. — Che dirgli? Ell'è così: che se garrito avessi.

Sosia.

Perch'ei salva l'avea, ch'avresti fatto Se le arrecaya danno?

Simone.

Il giorno appresso, Ecco Cremete a me viene, e schiamazza; « Al tradimento. Panfilo, dic'egli, « Il so di certo, in moglie ha la straniera. » Io, sul serio, a negarlo; ad affermarlo, Persister egli: al fin mi lascia in atto D'uom, che la figlia omai più dar non vuole. Nè allor pure al tuo figlio?...

Sosia. Simone.

Nè allor pure Tempo a me parve di sgridarlo ancora.

Sosia. Simone.

Detto ei m'avrebbe: Padre, Tu stesso il fine hai già prescritto a queste Mie gioventù: già si avvicina il punto, Ch'io a posta d'altri dovrò viver; lascia, Ch'io un altro po' viva a mia posta.

Sosia.

Adunque

Luogo non resta a biasimarlo.

Deh! come no?

Simone.

Ov'egli,
Per via d'un tale amor, moglie non voglia,
\*Fia questo il danno ch'ei schermirà primo.
Quind'io mi adopro in queste finte nozze
Per trarne di biasmarlo cagion vera,
S'ei le rifiuta. A un tempo, quel furfante
Di Davo, che con mani e piedi e testa
Seconda il figlio, più per mio dispetto
Che per esser buon servo; così, a un tempo,
Non sospettando ei nulla, ogni suo senno
Squadernerà.

Sosia. Simone. Ma, che perciò?...

Tu il chiedi?

Alle tristizie darà mano il tristo: E s'io mai ve l'acchiappo... Ma, che vale Parlar?... Dove, all'opposto, ai voler miei Presto Panfilo sia, non mi resta altro Che ad acquetar Cremete; e ciò far spero. Or, la tua parte ell'è di finger bene Queste nozze; di bene atterrir Davo; Di ben notare ogni andamento, ed ogni Susureggiar di Panfilo con esso. Basta: fia fatto: entriamo intanto.

Sosia. Simone.

Innanzi

Vanne; ti seguirò. — Qual dubbio? il figlio Non vuol moglie, per certo. Davo stesso Dianzi mostrò ch'ei ne temea, nell'atto D'udir che si apprestavan queste nozze. Ma egli esce appunto; e me non vede; udiamlo.

## SCENA II.

## DAVO, SIMONE IN DISPARTE.

Davo. Pareami ben gran fatto, s'ella andava Così: sempre ho temuto, a male uscisse Questa gran bonità. Da che il padrone Sa che si niega a Panfilo la sposa, A niun di noi nè un motto, nè un sol cenno Di scontentezza...

Simone. Ma, il farà tra poco:

E con tuo danno, pensomi.

Davo.

Senz'altro,
Che in falsa gioja addormentarci ei volle,
E insperanzirci, e affidarci; e frattanto,
Cogliere ei noi qui colle mani in mano;
Sì che al riparo delle nozze il tempo

Ci manchi: Oh! volpe vecchia.

Oh oh! che dice

Questa forca?

Davo. Ohimè! il padrone?...\*

Ed io visto non l'ebbi?...

Simone. Davo.

Davo.
Chi 'l chiama?

Simone. Olà : son io.

Davo. Che diavol vuole?

Davo?

Simone. Che dici?

Davo. Cos'è stato?

Simone. Tu il domandi? \*Ama il mio figlio, il dicon tutti,...

Davo. Appunto,

Quest'è briga del pubblico.

Simone. Ser Davo,

Daro. Anzi.

Simone. Buon padre

Sono, e non cerco di tai cose. Il fatto Fin qui, nulla mi spetta. A tempo suo Lo lasciai soddisfarsi. Or, questo è il giorno, Ch'altri costumi ed altra vita adduce. Quindi a te chieggo, e s'anco il vuoi, ti prego, Di ravviarlo, o Davo. Davo.

E come, jo?...

Simone.

Tutti Gl'innamorati sfuggon di tor moglie.

Davo.

Dicesi.

Simone.

Quindi, ove l'un d'essi ascolti Maestro in ciò peggior di lui, l'inferma Sua mente spesso al più tristo partito Vien rivolta.

Davo.

Davver, ch'io non l'intendo. Simone. "No? eh!

Davo. No, davvero: Io mi son Davo,

E non Edippo. Simone. Apertamente dunque

Vuoi che il resto io ti dica?

Daro. Simone. In grazia.

Or, senti.

S'oggi vedrò, che a sturbar queste nozze

Tu nulla tenti dei raggiri tuoi, O che d'astuzia aver la palma agogni; Davo mio, flagellato a morte io giuro Di mandarti alla macina: e, ch'io possa

Per te girarla, se mai più ten cavo! Questo, eh, l'intendi? o nè pur questo?

È chiaro Daro.

Quel ch'or m'hai detto; e appien l'intesi.

Simone. Ogni altro

Tuo inganno soffro, ma non questo.

Davo. Ah placati.

Canzoni tu? me già non gabbi. Bada, Simone. Non cimentarti; tel dico; e non esci A dir poi, ch'io non t'avvisassi, Bada.

# SCENA III.

#### DAVO.

Daro. Davo, all'erta: non è da perder tempo. Se alle nozze mia astuzia non fa fronte, Per quanto accenna il vecchio, roviniamo Od il padrone, od io. Non so che farmi: Panfilo ajuto, od obbedisco al padre? S'io l'abbandono, pe' suoi giorni io tremo; S'io lo soccorro, il minacciar pavento Di questo antico, a cui ficcar carote

Facil non è. Già dell'amor s'è avvisto: E mi adastia, e mi veglia; e non vuol ciance, S'ei mi scuopre, so' scritto: anco il pretesto Basta, s'ei vuole: e a macinar m'invia. Ecci, oltre questi, un altro diavol: l'Andria, O moglie, o amica sia, fatto è ch'è pregna Del padroncino: e, a udirli, arditamente Fermo han fra lor, femmina o maschio n'esca, Di allevarselo, Oh, matti, pur gli amanti! "E adesso vengon fuor, d'un certo inganno, Per cui d'Andro supposta ell'era, mentre Cittadina è d'Atene. Un non so quale Vecchio mercante in Andro naufragava. E quivi l'orba fanciullina accolta Dal genitor di Criside... Novelle! Ch'io non ci trovo fondamento: eppure Se le assaporan essi, Ma, vien Miside, La fante sua. Vo' tosto al foro andarne Per Panfilo: e di tutto prevenirlo, Perchè sprovvisto non lo colga il padre.

## SCENA IV.

## MISIDE (PARLA DENTRO).

Miside. Sì, già t'intesi, Archílide; tu vuoi
Ch'io Lesbia cerchi, e il farò pur: ma, in vero
Ch'ella è colei la gran bevona, e inetta
Presuntuosa levatrice. Un primo
Parto, per me non le affiderei mai.
— La vecchiarella insiste; eh, son compague
Di fiasco. Oh Dei! mandatecela buona
Per questo parto: e Lesbia altre ne sconci.
— Ma, perchè mai vien come disperato
Panfilo? ahi! temo... Aspettisi; sapronne
Se questo chiasso è quello che il dispera.

## SCENA V.

#### PANFILO, MISIDE.

Panfilo. Misero me! questo è il trattar d'un uomo?

Questo è il trattar d'un padre?

Miside.

Che mai fia?

Panfilo. Uomini e Dei, testimonj vi chiamo, Se non è questo un crudo oltraggio. Egli, oggi, Fermo avea d'ammogliarmi; e, nè pur motto Pria men faceva? oh! ciò far ponno i padri? Wiside. Ahi trista me! quai detti ascolto?

Miside.
Panfilo.

E l'altro
Padre, Cremete, che sua figlia in sposa
Darmi più non volea, mutasi adesso
Che me inimutabil vede. Sì ostinato
Nello spiccarmi ei da Gliceria?... Ah! morto
Son io, s'è ciò. Qual uom sotto le stelle
È più di me disgraziato, infelice,
Meschino! Oh Dei! fia ver, che a patto nullo
Sottrarmi al parentado di Cremete
Io non possa? Con quante manieracce
Non l'ho io dileggiato? eh! tutto indarno:
Mi si rifiuta; e poi, mi si richiama.
E ciò, perchè, se il mio sospetto vero
Non fosse? Ah certo, un qualche mostro è questa!
E indossarmela pensan, perchè niuno

Miside. Oimè! mi trae fuor di me stessa
Ouesto suo dire.

Ne vuole.

Panfilo.

E il padre mio?... qual uomo! Sì trascurato in sì importante affare? Dianzi, appo il foro c'incontriamo; ei passa Dicendomi: preparati; che moglie Oggi hai da aver; va a casa... Ahi! mi parv'egli Dirmi in quel punto: affrettati, va, impiccati. -Instupidii. Che una parola sola Non potessi soggiungergli? o uno straccio D'un pretesto allegargli, o falso, o inetto? Nulla: ammutii, Che, s'io 'l sapeva pria... Ed or, che mi farò, s'alcun mi chiede?... Tutto farei, per non far questo. Or via, A che mi appiglio intanto? Ah! lacerato Ho il cor da tante, e sì diverse cure! Amor, pietà della mia donna: e il padre Finor per me così molle, e benigno Tanto alle voglie mie, che men vergogno Di contrastargli, mentr'egli le incalza, Queste mie nozze. Ahi lasso me! che debbo, Che posso io farmi?...

Miside.

Ah! de' suoi dubbi io tremo.

Or sì, ch'è d'uopo, o ch'egli a lei favelli,

O di essa io a lui. Mentre l'animo ondeggia, In questa parte o in quella un nulla il trae.

Panfilo. Chi parla qui? Miside, tu? ben vieni.

Miside. Oh! Panfilo? salute...

Panfilo. (he fa ella?

Miside. E il chiedi? Ha di gran doglie: e trema inoltre Di questo di, già destinato a nozze. La miserella palpita, e paventa

Che tu non l'abbandoni.

Panfilo.

E il potrei, se il volessi? Io, farmi giuoco
\*D'una infelice, che se tutta abbandona
In me soltanto? di colei, ch'io tenni
In mio pensier quasi Consorte amata?
Io mai soffrir, che un'indole sì buona,
Sì ben cresciuta, e sì puri costumi,
Da povertà sian guasti? Ah! no, non fia.

Miside. Nol temerei, se in te soltanto stesse:
Ma come opporti all'altrui forza?

Panfilo.

Or dunque,
Sì dappoco mi tieni ? o ingrato, e crudo.
E disumano sì, che in me non vaglia

Nè consuetudin, nè amor, nè vergogna, Da mantenermi in fede saldo?

Miside. Io tengo Nulla per certo, se non ch'ella è tale

Da mertar che tu mai non l'obbliassi.

Panfilo. Non l'obbliassi? O Miside, o Miside,

Scolpite ancora nel cor le parole
Di Criside mi stanno. Ella morivasi;
Me chiama al letto; io mi v'appresso, e voi
\*Tratte in disparte, a solo a sol mi dice:
Panfilo mio, l'etade e la bellezza
Tu di Gliceria vedi; e assai t'è chiaro,
Quanto sien vane e l'una e l'altra a porre
Le sue ricchezze e i suoi costumi in salvo.

Per la bell'alma tua, per questa destra, Pregoti quindi; e per la fe tua ferma, Per l'orfanezza sua, te ne scongiuro; Non la spiccar dal tuo fianco; deh! mai Non la lasciare in abbandon. S'io t'ebbi Per fratel sempre; e s'ella, in conto sempre Te solo tenne sovra ogni altro; e s'ella In ogni cosa a te obbediva. Io d'essa Ti fo signore, ed amico, e tutore, E padre: a te, quant'io le lascio, affido, E, in così dir, mi dava la donzella, E tosto poscia Criside spirava. Io l'accettai; custodirolla.

Miside. E tanto

Sperar mi giova.

Panfilo.

Ma perchè ten vai

Fuori ora tu?

Miside. Vo per la levatrice.

Panfilo. Oh! ti affretta su dunque. — Un motto ancora; Bada, che nulla di mie nozze ell'oda;

Non s'aggiungesse anco a' suoi mali...

Viside

Intendo

# ATTO SECONDO.

## SCENA I.

CARINO, BIRRIA, POI PANFILO.

Carino. Birria, che parli? a Panfilo oggi sposa Ella si dà?

Birria. Per certo.

Carina. E donde il sai?

Birria. Dianzi nel foro il disse Davo.

Carino. Ahi lasso! Finor fra speme, e fra temenza, almeno

Occupato viss'io: ma, poi che tolta Or m'è la speme, instupidisco.

Birria. In grazia, Poichè non puoi, Carino, quel che vuoi;

Vogli sol ciò che puossi.

Carino. Altro non voglio,

Che Filumena.

Birria. Oh, quanto me' ti fora
Veder di trarti quest'amor di capo,
Che invan con questi detti rattizzartelo!

Carino. È lieve cosa, a chi sta bene, il dare Agli infermi rimedio; tu, in mia vece, Altro diresti.

Birria. E fa a tuo senno.

Oh! veggio Carino. \*Panfilo. Or, tutto pria di perir, si tenti. Birria. Che fa qui mai? Carino. Ne pregherò lui stesso: A lui mie preci, a lui dell'amor mio Narrerò. Spero impetrare almen tanto. Ch'ei d'alcun dì le nozze differisca. Qual cosa intanto fia. Birria. Questo qualcosa, Sarà un bel nulla. O Birria, che ten pare? Carino. M'accosto, o no? Mai sì: che per lo meno Birria. Così otterrai, che bello e presto ei s'abbia A ornar di penne il suo cimiero. Carino. Eh! vanne. Forca, in malora co' tuoi rei sospetti. Panfilo. Oh! Carino? Buon dì. Carino. Buon giorno, o Panfilo. Io da te vengo; e speranza, e salvezza Da te richieggo, e consiglio, e soccorso. Per ver, nè ajuto, nè consigli, io tengo. Panfilo. Ma, che fia pure? Oggi ti ammogli? Carino. Panfilo. Il dicono. Se tu ciò fai, questo è il mio giorno estremo. Carino. Panfilo. Olà! Carino. Misero me!... dir non mi attento... Deh, tu gliel dici, o Birria. Il dirò bene. Birria. Ed è? Panfilo. Birria. Ch'egli ama la tua sposa. Panfilo. Ch'egli non è del parer mio. Carino, Dimmi, su dunque: a che ne sei con essa? Carino. Ahi, Panfilo! assai lunge... Panfilo. Tanto peggio. Carino. A bella prima dunque, ti scongiuro \*Di non sposarla, per la nostra amistade,

Per l'amor...

Panfilo. Sì davvero; farò in guisa... Carino. Ma, se pur tanto far non puoi; se a cuore Queste nozze ti stanno...

A cuore?... Panfilo. Almeno Carino.

Indugiale alcun dì; tanto, che altrove Per non vederle io me ne vada.

Panfilo.

Una volta pur tu. Carino, io tengo
Non esser d'uom gentile il cercar merto
Di cosa, oy'ei nullo ve n'abbia. Or. sappi

Di cosa, ov'ei nullo ve n'abbia. Or, sappi Ch'io sfuggir queste nozze assai più bramo.

Che d'ottenerle tu.

Carino. Vita mi dai.

Panfilo. Or dunque o tu, o questo Birria tuo, Quanto sapete fate, immaginate, Fingete, oprate, per averla; ed io,

Tanto farò per non l'avere.

Carino. Oh! basta.

Panfilo. Ma, in punto Davo a me sen viene.

Carino. Or, torna

Tu, Birria, a dirmi le tue ciance: fuori;

Fuor non ten vai?

Birria. Per dio; con quattro gambe.

## SCENA II.

## DAVO, CARINO, PANFILO.

Davo. Oh buoni Dei! che buona nuova io reco!
Ma, dove trovar Panfilo, per trarlo
D'angoscia, e di letizia rïempirlo?

Carino. Ei gongola: e di che?

Panfilo. Di nulla: uditi

Ancor mie' guai non ha.

Davo.

Ma, s'egli udiva
Di queste nozze sue, temo d'averlo

\*Per tutta la terra a cercar trafelando.

Carino. Odil tu ?...

Davo. Ch'ei mi cerca da per tutto:

Ma, dove il cerco io mai da prima?

Carino. E nulla

Vuoi dirgli tu?

Panfilo. Davo, trattienti.

Davo?

Chi mai mi chiama! Oh! Panfilo? te appunto
Cerco... Oh ventura! anco Carino? entrambi

Vi voglio.

Panfilo.

Ahi, Davo mio! son rovinato.

Davo. Anzi; ascoltami...

Panfilo.

È fatta...

Davo.

Daro.

Panfilo.

Davo.

I tuoi timori

Ben so...

Carino.

Me lasso! ed io pur pero...

E i tuoi

Ancor ben so.

Le nozze mie...

Pur questo

So...

Panfilo.

Ma, quest'oggi...

Davo.

Ma tu mi prosciughi;
Bench' io tutto capisca. Tu, rabbrividi
Del non poter sposarla; e tu, all'opposto,

Del doverla sposare.

Carino.

Appunto.

Panfilo.
Davo.

È questo. E questo, appunto, nulla mi spaventa. Di tal timor, deh! tosto trammi.

Panfilo. Di

omi. Or. ecco.

Ten traggo. A te sua figlia omai Creméte Più non dà.

Panfilo. Davo. Donde il sai? Sollo, Pur dianzi

Colsemi il padre tuo; dissemi, ch'oggi Moglie ti dava; e dissemi altre molte Cose, ch'or dirti non occorre. Io ratto, Per avvisarti, al foro; e non trovandoti, Salito in alto, attorno guardo, e invano. Trovo ivi Birria di Carino, a caso; Chieggo a lui; non t'ha visto: arrabbio. Intanto. Ruminando, mi nasce, mentr'io torno, Un sospetto; e mel dà la cosa stessa. Dico in me: scarsa compra; il vecchio mesto: Nozze improvvise; eh, non può stare.

Panfilo.

E in somma?...

Davo. E in somma? Io tosto da Cremete volo:
Giungo alla porta, il tutto è muto: io godone...

Panfilo. Oh! bene sta: prosiegui.

Panfilo.

Davo.

Là, m'imposto:

Non vedo anima entrarvi; anima uscirne, Non vedo; e non matrona alcuna, e nulla D'ornato nella casa, e nessun chiasso. Accostomi; entro guardo...

Panfilo.

È ver: ciò pare

Un grande indizio...

Davo. Oh! gli apparati questi

Esser potrian di nozze?

Panfilo. Io pur n'ho dubbio.

Davo. Dubbio l' eh, che dubbio l' è certa cosa, Aggiungi,

Ch' indi partendo, il ragazzo incontrai, Che alcuni erbaggi e pesciolin d'un soldo, Riportava per cena del buon vecchio.

Carino. Oggi per opra tua, Davo, i' son salvo.

Davo. Adagio un po'.

Carino. Che adagio? a lui Cremete

Non dà la figlia...

Daro. Oh! sei pur caro: e averla

Tu dei di forza, perchè a lui la niega. Se non ci vai, se non preghi tu stesso E il vecchio, e i suoi, davver tu sogni.

Carino. Androvvi:

Ben mi consigli. Bench'io già più volte Deluso fui di tal mia speme. Addio.

## SCENA III.

## PANFILO, DAVO.

Parfilo. Ma, che vuol dunque? e perchè finge, il padre?

Davo. Dirottel'io. Dov'egli or si crucciasse
Contra Cremete, ingiusto, e non a torto,
Essere a lui parrebbe: ove poi chiaro
Fatt'abbia, che sei tu, che torla nieghi,
Allora sì, che ben potrà incolparti;
Allor, faranne un bel fracasso.

Panfilo. Or dunque,

Che degg'io far? soffrir lo debbo?

È padre.

Panfilo, e' c'è del brutto. Ov'ei risappia,
Che a costei sola intendi, o in detti, o in fatti
Alcun appiglio ei troverà, onde tosto

Cacciarla.

Dano.

Panfilo.

Oh Dio! cacciarla?

Davo. E come!

Panfilo. O Davo,

Che farò dunque?

Davo.

Di', che vuoi pigliarla,

Davo.

Di', the vuoi pigharla
Com'ei t'impone.

Panfilo. Oimè!

Davo. Che fu?

Pantilo.

Io?

Ciò dirgli.

Daro.

Perchè no?

Panfilo. Daro.

Mai nol farei.

Nol dire.

Panfilo.

Ma, perchè indurmi a ciò?

Nota or l'effetto.

Daro. Pantilo.

Chiaro è l'effetto: io questa perdo, e colto

Nell'altra sono.

Davo.

Oibò. Per fermo io tengo, Che così il padre parleratti: Figlio, Oggi vo' che ti ammogli. E il vo'; rispondi, Pregoti, allor può teco garrir egli? Nulla: e così, senza un periglio al mondo. Tu gli fai dubbio ogni suo certo avviso. E sta securo, che Cremete darti Non vuol sua figlia: nè il contegno tuo Cangerai seco; affinch'ei se non cangi. Ma, in assentir tu al padre, lo disarmi. Nè temer quanto al poi, ch' io farò vano Lievemente ogni suo disegno. Eh! moglie Nessun può dare a chi ha i costumi nostri. Forse ch'egli anco, per più non vederti Guasto di guesta, una qualch'altra giovane Non ricca vorrà darti: ma ove pronto Ti mostri tu, raffredderassi, e un'altra A suo bell'agio ei cercherà. Frattanto

Panfilo.

Oh! il pensi?

Davo. Panfilo. È certo.

Bada, a che mi traggi.

Eh! taci. Daro. Panfilo. E s'egli mai sapesse, ch'io di questa

Qualche ventura accaderacci.

Ho un figlio? eppure le impegnai mia fede, Di allevarmelo.

Oimè! l'ardita impresa!

Pregommen'ella: io gliel giurava; e mai Non l'abbandonerò...

Davo.

Davo.

Panfilo.

Rimedieravvisi.

Ma, viene il padre. Oh! ben tuo duol gli ascondi.

## SCENA IV.

## SIMONE, DAVO, PANFILO.

Simone. Rivediamli or, che fanno, o a qual partito Si appiglian essi.

Davo.

Ei vien pensoso e solo:

Per fermo ei tien, che tu gli negherai

Di pigliar moglie; e un qualche bel trovato

Per ti seccare avrà allestito: bada,

A star ben su la tua.

Panfilo.

Davo.

Pur ch'io mel possa!

Panfilo, credi a me: se a lui tu assenti,

Oggi nè una parola da ridirti

Troverà il padre mai.

#### SCENA V.

## BIRRIA, SIMONE, DAVO, PANFILO.

Birria.

Vuole il padrone,
Ch'io tutto lasci, e a Panfilo stia dreto,
Per spiar oggi, s'ei fa o no le nozze.
Qui s'avviava, ond' io lo seguo. Oh! ve' llo
Con Davo appunto. Osserverollo,

Simone. Entrambi

Davo. Attento: ei ci ha veduti.
Simone. Pantilo.

Davo. Voltati, e fingi esser sorpreso.

Panfilo. Oh! padre.

Davo. A pennello.

Simone. Quest'oggi, come il dissi, Vo' che moglie tu meni.

Birria. Or sua risposta

Temo per noi.

Panfilo.

Nè in ciò, padre, nè in altro,
Fia ch'a' tuoi cenni tardo me ritrovi.

Birria.

Oimè!

Davo. Non trova più parola il vecchio. Birria. Che rispos'egli ? Io nulla udia.

Simone.

Ben fai,

Da quel che sei, con sì buona maniera
La mia chiesta accordandomi.

Mi opposi

Davo.

Io dianzi, o no?

Birria. Per quanto io sento, è spiccio

Il padron mio. Simone.

Rientra omai tu dunque In casa: e presto, ove sia d'uopo, tienti. Rientro, e aspetto.

Panfilo. Birria.

Ahi fede! e fia pur vero Che in nulla a nullo a prestar s'abbia? Il solo Proverbio è certo: ognun per se. Sovvengomi D'averla vista anch'io questa donzella Di Cremete: è bellina: è naturale. E compatisco Panfilo, se in letto Abbracciar lei, piuttosto che Carino. Vorrebbe. Or gliel vo' dire, e a mala nuova Mala mancia ne avrò.

## SCENA VI.

#### DAVO. SIMONE.

Costui si aspetta, Davo. Ch'io sia rimasto qui con esso, a fargli Qualche raggiro.

Or, che dic'egli il Davo? Simone. Io? non fo motto. Daro.

Nulla, eh? Simone.

Daro. Nunulla.

Simone. E alcuna cosa io pur sperava...

Daro. E i venti Le speranze involavano. - Ben veggo;

\*Il mio tacer lo stuzzica.

Simone. Or via, puoi dirmi

Una volta tu il vero?

Altro non posso. Davo.

Non spiaccion elle queste nozze al figlio, Simone.

Che pur è avvezzo con quest'altra?

Davo. O nulla. O poco: e, s'io 'l conosco, in du' o tre giorni Fia svanito il dolore. Oh! non t'è noto?

Ei prese in questo il buon partito. Simone.

Io. il lodo.

Daro. Ei donneò, finchè il permiser gli anni; \*E virilmente con mistero e decenza

Anco il fea: di tor moglie or viene il tempo, Ed ei rivolge or l'animo a tor moglie.

Simone. Ma pur, mi parve afflittarello alquanto.

Oh! non per questo: ciò che un po' lo adira Fors'è...

Che mai?

Davo. Cosa da putti.

Insomma,

Taci.

Cos'è?

Simone.

Davo.

Davvero, un nulla.

Simone. Or via, nol dici?

Davo. A lui par poca questa spesarella...

Simone. La mia d'oggi ?

Davo. La tua. Per dieci scarse

Dramme, dic'egli, comprasi tal cena Da far nozze ad un figlio? de' miei pari Quale ardirò invitarvi? E, sia qui detto Fra noi, tu pure in ciò straparco...

Simone.

Davo. L'ho pur turbato. Simone.

A me il pensar si aspetta, Che stia tutto a dovere. — Oh! ch'è mai questo? Che si pretende l'astutaccio? Al certo, Se qui v'ha inganno, il padre n'è costui.

# ATTO TERZO.

# SCENA I.

MISIDE, SIMONE, DAVO, LESBIA, GLICERIA.

Miside. Lesbia, affè, come il dici, ell'è; fedele

A donna un uom, quasi mai non si trova.

Simone. Oh oh! la fante ell'è dell'Andria. Davo,

Che mi di' tu?

Davo. Che così gli è.

Miside. Ma, questo

Panfilo pur...

Simone. Che dice?

Miside. Fe giurolle.

Simone. Olà!

Davo. Dio almen volesse, o ch'egli sordo. O ch'ella muta divenisse!

Miside. E ha dato
Ordin, che il bimbo a costo suo si allevi.

Simone. Oh Dei! che ascolto? s'ella dice il vero, Addio speranze.

Lesbia. Un giovine per bene, D'indole buona è dunque?

Miside. Ottimo. Or, vieni, Entriam ; che indugio ella di te non soffra.

Lesbia. Sieguoti.

Davo.

O cielo! e come or rattoppargliela?

Simone. Che mai fia questo? che sì matto ei sia?...

D'una straniera?... Or so; ci sono; al fine
(Stolto ch'io fui!) l'indovino ora appena.

Davo. Che diavol ma' indovina?

Simone. È questo il primo
Bindol, che fammi oggi costui. Di parto
La fingon essi, per vieppiù far stucco
Di noi Cremete.

Gliceria. (Di dentro) O Giunone Lucina, Ajuto, ajuto! deh, salvami, prego.

Simone. Pov! troppo presto: e' non connetton. — Mira Sfacciato! or ch'ei mi ha visto anzi alla porta. Or mi si accosta. — Oh! messer Davo, in vero, Questa tua scena hai pur mal compartita.

Davo. Parli tu a me?

Simone. Forse gli alunni tuoi Non sapean la lor parte?

Davo. Oh! quai novelle

Mi conti tu?

Simone.

Per dio, che se sprovvisto
In vere nozze costui mi assaliva,
Per le feste ei conciavami! Ma, in mare
È colto or egli; ed io, già me la rido.

# SCENA II.

## LESBIA, ARCHILIDE, SIMONE, DAVO.

Lesbia. (Ad Archilidedeutro: Tutto vien bene, Archilide, finora: Ed ella avrà buon püerperio. Intanto, Fa che si lavin ben codesti pauni, Subito; e poi, quel bere, che ordinai Díasele: e tanto quanto ne ordinai, Che or or ritorno. — Perdinci, che bello. Che aggraziatino bimbo è nato a Panfilo! Gli Dei gnene conservino! che un buono Giovine egli è; bell'indole! non volle Far torto a una tant'ottima donzella.

Simone. Sciocco! e chi te conosce, appien non vede Che tutto questo è un giuoco tuo.

Davero. Davvero.

' Ch'io non t'intendo.

Costei non provvedeva alla puerpera;
E appena fuori, in su la via schiamazza
A quelle d'entro il bisognevol. Via,
Tu m'hai per tondo tanto? A bella prima,
Tu mi pianti di queste? O Davo, almanco
Con un po' più d'astuzia, ch'io non paja

Un fantoccio del tutto.

Davo.

Al certo, ei piglia

Ora il granchio, non io.

Simone. Sai, ch'io tel dissi:

Sai le minacce mie: che pro? temenza Avestù mai? Ma, stimi tu, ch'io creda, Ch'ora costei partorisca, e di Panfilo?

Davo. Or vedo l'error suo: già so il compenso.

Simone. Che? taci tu?

Davo. E tu, indovini forse?

Questa orditura nostra tutta prima

Ti fu svelata.

Simone. A me? chi mai?...

Davo. Sibbene, Che tu da te ti saresti avveduto

Ch'era questa una finta?

Simone. Oh! mi corbelli?

Davo. Donde il sospetto in te verria? t'è stato Detto, senz'altro.

Simone. Donde? buona lana,
Dal ben conoscert'io.

Davo. Come s'io

L'autor ne fossi : oh, quanto sbagli tu!

Simone. Di certo so, che il sei.

Davo. Non ben per anco, Tu, Simon, mi conosci.

Simone. Io, te?

Davo. Disgrazia!

Che s' io pur entro a svelarti una cosa, Tosto tu m'hai per un bugiardo.

Simone.

Or menti.

Davo. Ed io per ciò fiatar più non mi ardisco;

Simone.

Quel ch'io so ben per ora,

È, che nessuna costà partoriva.

Davo.

Ciò sai? Ma, non ostante, or or vedrai
\*Innanzi all'uscio esportare il bambino,
Io te l'annunzio, o padron, perchè il sappi
Prima; e non m'abbi a tentennar poi dopo,
Che ciò accadea per mio avviso o inganno.
Sul fatto mio vo' farti interamente
Ricredere.

Simone. Davo. Onde il sai?

Fu detto; e il credo, Perchè combinan molte cose: ond'io Congetturo così; già un'altra volta Incinta esser di Panfilo costei Si disse, e non fu poi; vedendo or ella Qui le nozze apprestarsi, in fretta in fretta Mandò la fante per la levatrice, Che un bambino arrecasse. E sia ciò pure; Ove tu il bimbo non veda, è lo stesso Quanto alle nozze.

Simone.

Oh! che di' tu? sapendo

Tal cosa tu, dir non dovevil tosto A Panfilo?

Daro.

E gliel tacqui? e non son io Quel, che di lei lo scaponiva? Oh! guasto Ei n'era pure il tapinello! e niuno Più di me il sa. — Ma adesso, è tutto moglie: Onde, affidati in me. Tu siegui intanto Ad allestir, come hai fatto finora,

Simone.

\*Le nozze; e in tutto ajuteracci Iddio.
Sta bene. Entra tu dunque, e sta facendo
Quanto è da farsi in casa, fin ch'io torni. —
Non mi fa forza appien quanto ei mi narra;
Eppur non so, se il tutto non è vero;
Ma, poco importa. Quel che a me rileva,
È la parola del mio figlio stesso.
Or cercherò Cremete, e pregherollo,
Di voler riconcederci la figlia.
Ov'io l'ottenga, a che indugiar? quest'oggi
Meglio è concluder: ch'io punto non dubito,

S'anco il figlio il negasse, di poterlo Giustamente costringere: ha promesso. Ma, ecco appunto Cremete, che a me viene.

### SCENA III.

CREMETE, SIMONE.

Simone. A Cremete salute.

Cremete. Oh! per l'appunto.

Di te cercava.

Simone. Ed io di te.

Cremete. Bramato

Giungi, Alcuni a me vennero, che dissermi Aver udito da te stesso, ch'oggi La mia figlia al tuo figlio è sposa, Or, chieggo

Son essi pazzi, o tu?

Simone. M'odi; e saprai

\*Quel ch'io ti voglia, e quel che cerchi, in breve.

Cremete. Di' ciò che vuoi; ti ascolto.

Simone. Per la nostra

Vecchia amistà, che in noi fin da fanciulli Venne crescendo, e per gli Dei, Cremete, E per l'unica tua figlia, e pel mio, Cui sta in tua man di serbarmi, scongiuroti,

Di secondarmi in questo, e porre a effetto.

Come già concertate eran, la nozze.

Cremete. Or via, di ciò dei scongiurarmi forse?

Quas'io fossi diverso. Ah! son pur sempre

Io quel di pria. S'a entrambi ancor conviene Far queste nozze, facciansi: ma, dove Per ambo noi più mal che ben ne uscisse, Io son che te scongiuro, di por mente Al comune util nostro, quasi fossi

Tu di mia figlia il padre, ed io del tuo. Simone. Anzi, Cremete mio, così pur voglio;

E così spero, che farai; nè cosa, Che non ti stesse, a te mai chiederei.

Cremete. Ch'è dunque?

Simone. Infra il mio Panfilo, e Gliceria,

Del brutto v'è.

Cremete. Per certo?

Simone. Oh sì, dayvero:

E tanto, ch'io ne spero una rottura.

Cremete. Favole.

Simone.

Al certo, ell'è così.

Cremete.

Nol sai?

Simone.

Sdegno d'amanti, è conferma d'amore.
Deh! di ciò sol ti prego; or, finch'è tempo.
Di antivenirlo; mentre più lo punge
Ira che amor; pria che l'animo infermo
S'impietosisca ai pianti e alle querele
Di codeste ingamnevoli. Cremete,
Diamgli ora moglie. È da sperar, che avvinto.
E assüefatto a sì degno legame.
Ei sia per trarsi per sempre da tali
Sozzure.

Cremete.

E' pare a te così: ma stimo Io, che non egli potrà starsi a lungo, Con la mia figlia; nè patir io a lungo, Ch'ei non vi stia.

Simone.

Ma ciò, puoi tu saperlo. Se prova non ne fai?

Cremete.

Tal prova, fassi

Sovra la propria figlia?

Simone.

In somma, il peggio Al postutto saria (che il ciel non voglia!) Il divorziarli. Ma s'ei mai si ammenda, Quanti gran beni! osserva. A bella prima, Rendi un figlio all'amico; un buon marito Trovi alla figlia tua; genero saldo A te...

Cremete.

Che più? s'utile ciò tu tieni, Per me non resti che il tuo ben non tenti. Oh vero amico mio! sempre in gran conto Io t'ebbi...

Simone.

Cremete.

Or, che farai?

Che?...

Simone. Cremete.

Come noti

Sono a te i loro guai?

Simone.

L'intimo loro,
Davo stesso, narrommeli: ed ei pure
D'affrettar queste nozze a più non posso,
Mi consigliava. Or, pensi che il direbbe
Costui, se tal di Panfilo il volere
Non fosse? Io ti vo' far parlar con esso.
Olà; Davo si chiami. Oh! ve'llo: egli esce
Di casa appunto.

## SCENA IV.

#### DAVO, SIMONE, CREMETE.

Davo. A te, o Simon, veniva :...

Simone. E perchè mai?...

Da sera siamo, e ancora

Non vien la sposa?...

Simone. Odi, Cremete ? — Or, via,

Davo, a dirtela, un servo come tutti

Io finor riputandoti, temei Che tu non m'ingannassi...

Davo. Oh cielo! inganni,

Io ?...

Simone. Sì; credei, che favorir tu il figlio

Volessi. Udite il mio segreto or dunque.

Daro. Qual mai fia?

Simone. Lo saprai; ch'i' ho quasi fede

In te oramai.

Davo. Mi conoscesti al fine.

Simone. Eran finte le nozze...

Davo. Oh! finte?...

Simone. Io finsi,

Per porvi a prova.

Davo. Oh! di' tu ver?

Simone. Davvero. Davvero. Vedete astuzia! Eh! nè in cent'anni pure

Davo. Vedete astuzia! Eh!

Io l'avre' indovinata.

Simone. Ascolta. Or dianzi,

Rimandato te in casa, m'incontrai

Ben a tempo in Cremete...

Davo.

Ahi! ch'or siam fritti!

Simone. Gli narro ciò, che dianzi a me narrasti...

Davo. Oh imbroglio!

Simone. Il prego, e quasi quasi ottengo

Ch'ei dia la figlia a Panfilo...

Davo. Son morto.

Simone. Eh? ch'hai tu detto?

Davo. Che gran cosa festi. Simone. Or quanto al padre, ei non c'indugia.

Simone. Or quanto al padre, ei non c'indugia.

('remete. Io, vommi

A casa tosto, e fo apprestarla, e torno.

Simone. Pregoti or, Davo, poichè queste nozze

Tu solo hai fatte...

Davo. Oh! sì: ben sol le ho fatte.

Simone. Nel ravvïarmi il figlio anco ti adopra.

Davo. Adoprerommi, e caldamente.

Simone. Il puoi,

Or mentr'egli è stizzito ancor... Ti affida.

Davo. Ti a

Simone. Via su: ma dove è egli adesso?

Davo. In casa

È maraviglia s'ei non v'è.

Simone. Trovarlo Voglio, e quanto a te dissi, a lui vo' dire.

Davo. Spedito io son. Che indugio più! ben posso Alla macina andarmen dritto dritto.

Alla macina andarmen dritto dritto.
Tutto guastai; non c'è da uscirne: al vecchio
Ho piantato carote: il padroneino
Ho aggavignato in queste nozze, contro
Sua voglia espressa, e nol sperando il padre.
Ecco ove mena il raggirar! s'io stavami,
Nessun mal mi toccava. Ma, chi vedo?
Panfilo? oimè! son morto. Oh! fosse almeno

SCENA V.

Qui un precipizio da fiaccarmi il collo!

PANFILO, DAVO.

Panfilo. Dov'è quel birbo, ch'hammi rovinato ?...

Davo. Ahi! Davo, addio.

Panfilo.

Ma il ver si dica; a dritto
Così m'avvenne, poich'io pur sì tardo,
Sì dappoco mi sono. A un futil servo
Porre in man la mia sorte? Io ne riporto
Della stoltezza mia giusta mercede:
Ma non perciò fia ch'impunito ei vada...

Davo. Pur ch'io scampassi al primo fuoco: il poi, Ben so che a me fia favorevol.

Panfilo.

Non so frattanto che mi dire al padre.
Gli niegherò di torla, io che pur ora
Gliel promettea? sfacciato non son tanto:
Eppur, che diavol fommi?

Davo.

Ed io? Trovassi

La via d'uscirne. Oh! gli darò un compenso;

Tanto che indugi la tempesta.

Panfilo. Oh! Davo.

Davo. E' m'ha veduto.

Paofilo. Ehi, galantuom! che dici? Vedimi, or dove i tuoi consigli m'hanno

Miseramente impaniato?

Davo. Ed io

Ti spanierò.

Tu?

Davo. Certo.

Panfilo. Si, davvero,

Come pur dianzi.

Panfilo.

Davo. Oh! meglio, spero, assai.

Panfilo. Ch'io più ti creda, scellerato? A cosa
Ravviluppata, e guasta appor potresti
Rimedio tu? Ben mi affidava io stolto!
Di lieto e tranquillissimo ch'io m'era,
M'hai sprofondato in queste nozze. Io forse

Non tel predissi?

Davo. Il predicesti.

Panfilo. Or dunque,

Che ti si aspetta?

Davo. Un laccio. Ma, un tantino

\*Lascia ch'io in me rientri, e alcun districo Mi sovverrà.

Panfilo. Piacesse al ciel, che il tempo Di gastigarti or, come il merti, avessi!

Ma, troppi guai m'incalzano, perch'io Pigliar di te piena vendetta or possa.

# ATTO QUARTO.

## SCENA I.

CARINO, PANFILO, DAVO.

Carino. S'è udito mai, creder si può, che al mondo
Tal gente v'abbia? i mali altrui recarsi
A gioja, ed anco a lor vantaggio? innata
Durezza! e fia pur vero? ah, sì, pur troppo!
E' v'ha tal razza di malnati, a cui
Poco costa il promettere; ma tosto
Che viene il tempo d'attenere, allora,

Stretti da presso, temono; e si mostrano Quali ci sono: Sforzati al niego, oh! allora È da sentirsi l'impudenza loro Nel replicarti: « Chi se' tu? che hai fatto « Per me tu mai? ch'io a te mia donna ceda? « Perchè? va va, mi sei tu un pocolino « Men di me stesso caro. » - E invan si spera Farli arrossir nel rammentar lor fede: Morto è il rossor, quando davver fa d'uopo; Quand'è inutile, abonda. Ma, che fommi? Cercarlo, ritrovarlo, querelarmi D'un tanto affronto, e villania non lieve Usargli... Invano, alcun dirammi. Invano? Certo, no; molto io sturberollo, e in parte M'avrò sfogato almeno...

Panfilo.

Oh! se dal cielo Non vienci ajuto, oimè, Carino, io stesso T'ho rovinato, e teco me, per sola Imprudenza.

Carino.

Imprudenza? Eh! giusto nome Dalle, e la chiama slealtà.

Panfilo.

Carino.

Ma, come?...

Carino. Pens

Pensi tu ancor potermi dar parole?

Panfilo. Ma, che mai fu?...

Da ch'io d'amarla dissi, Tu te la togli? Ahi lasso me! ch'io volli Dal mio cor schietto giudicar del tuo. Tu se' in error...

Panfilo. Carino.

Nè ti appagasti mai, Nè pieno era il tuo gaudio, se non quando L'amor mio lusingando, in falsa speme Mi addormentavi. Abbila pur...

Panfilo.

Ch'io l'abbia?
Ah, tu non sai (me misero!) in che affanni
Io mi stia: no, non sai, che amari giorni
Questo mio Davo perfido m'intesse
Cogli avvisi suoi rei.

Carino.

Da te l'esemplo Di reità (qual maraviglia?) ei prende.

Panfilo. Ciò no

Ciò non diresti, se me conoscessi, E l'amata mia vera...

Carino.

So, che or dianzi Altercato hai col padre; e irato quindi Sendo ei con te, non ti potea per oggi Stringere a torla. Panfilo.

Ah! no; mie angosce tutte.

Non le sai tu. Non si apprestavan oggi

Nozze nessune: a me nessuno moglie

Volca dar oggi...

Carino. Il so; ma vi ti sei

Costretto tu spontaneo...

Panfilo. T'arresta;

Tutto non sai.

Carino. Ben so, che tu la prendi.

Panfilo. Maladetto! ma sentimi. Sforzommi, Pregando, supplicando, scongiurando, Di dar parola di pigliarla al padre...

Carino. Ma chi sforzotti?

Panfilo. Davo.

Carino. Davo?

Panfilo. Tutto,

Davo fè tutto.

Carino. E perchè?

Panfilo. Chi 'l può dire?

Ben dico, fu maledizion de' Numi Ch'io l'ascoltassi mai.

Carino. Tu'l festi?

Davo. Io 'l feci.

Carino. Vedi furfante! Ma, daratti il cielo
Quel flagello che merti. Affè, se tutti
I suoi nemici avesser congiurato
Per impacciarlo in queste nozze, appunto
Dato gli avrian gli stessi tuoi consigli.

Davo. Deluso son, non scoraggito.

Carino. Il credo.

Davo. Questa non dice? tenteremo un'altra:
Pensi tu, perchè l'una a vuoto andasse,
Ch'io questo mal non sappia a ben ritrarre?

Panfilo. Sì, anzi: e tal ti credo, che se invigili, D'un par di nozze men farai due paja.

Davo.

Panfilo, il dover mio di fedel servo
È d'oprar notte e dì, con mani e piedi,
E a rischio insin di vita per giovarti:
Quando la sorte poi non mi seconda,

È il dover tuo di compatirmi. È vero, Che i miei disegni non riescon; pure, Tutto vi adopro quant'io so. Fa meglio

Tu, se il sai, da te stesso: e Davo scarta.

Panfilo. Di tutto cuor. Ma pria ripommi donde

M'hai tolto.

Davo. Il voglio.

Panfilo. Ma, dei farlo or tosto.

Davo. Zitto; che l'uscio dell'amica croscia.

Panfilo. Che ha' tu che far?...

Davo. Penso...

Panfilo. Eh! fine una volta?...

Davo. E il fin, già l'ho: tu tel vedrai tra breve.

## SCENA II.

MISIDE, PANFILO, CARINO, DAVO.

Miside. A Glieria deutro Dove, dove ch'ei sia, ritroverollo Il tuo Panfilo, acquetati; e con meco Tel condurrò. Ma tu, non ti disfare Intanto, anima mia.

Panfilo. Miside.

Miside? Miside? Oh Pantilo! se' tu? ben opportuno

Mi t'appresenti.

Panfilo. Or di'; che fu?

Miside. M'invia La padrona a pregarti, che, se l'ami,

A lei tosto tu venga: vuol vederti.

Panfilo. Ahi! son perduto. Questo è un mal che cresce.

Ed ella ed io siam miseri pur tanto,

E in tante angustie, per cagion di un Davo? Che il sospetto ch'ell'ebbe di mie nozze, Null'altro, or fa ch'ella mi chiami.

Carino. E al certo.

S'ei si tacea costui, per nulla ell'era Di ciò turbata.

Davo. Evviva; anco tu, spingi;
Quasi ei da se non sia matto abbastanza.

Miside. Sì, certo; è questo ch'or l'accora.

Panfilo.

(Per tutti i Dei, Miside, il giuro) io mai Non l'abbandonerò: no, se nimico Farmi dovessi il mondo intero. Io volli Gliceria, e l'ebbi; e i be' costumi suoi Mi piaccion soli: or chi spiccarci tenta,

Mi piaccion soli: or chi spiccarci tenta, Vada in malora. Altro che morte, torla Nulla a me puote.

Miside. Ah! torno a vita.

Panfilo. E anesto È oracol più, che se d'Apollo ei fosse. Se ancor può farsi, che il mio padre creda \*Non rimaner per me le nozze non concluse, Ciò sia in buon'ora: ma, se far non puossi, Credasi ei pur, che sol per me ciò stesse. Or, qual ti paio? Carino. Al par di me, infelice. Davo. Cerco un compenso... E sia di vaglia. Carino. Panfilo. I tuoi Sforzi d'ingegno io già indovino. In breve Daro. Te la do fatta. In breve, or, tosto, e d'uopo... Panfilo. Davo. \*E fatta è già. Ch'è dunque? Carino. Oh! piano: Daro. Fatta è per lui; non per te, no. Mi basta. Carino. Panfilo. Via, che farai? Sì: mentre il giorno forse Davo. Mi fia scarso all'oprar, perderò il fiato E il tempo, in raccontarvi? Orsù, levatevi D'innanzi a me ambedue, che mi sturbate. Io da Gliceria andrommi. Panfilo. E tu, che fai? Daro. Via, non ti spicci? Carino. Eppur, vuoi ch'io ti dica?... Davo. Eh! giusto; è il tempo or che tu dichi. Oh cielo! Carino. Che fia di me? Davo. Seccatorino, or dunque Non basta a te quel ch'io ti do respiro, Nel differir le costui nozze? Ahi! Davo... Carino. Daro. Ma che? Carino. Fammela avere... Davo. Eh! che sguajato! Carino. Se per me nulla tu potrai, deh! torna Qui poscia a me... Ch'ho a tornar io? di nulla Daro.

Carino. Eppur...
Davo. Tornerò dunque.

Giovarti posso...

Carino. Oh! sì. Se nulla haimi che dir, sto in casa.

Davo. Fin ch'io esca, tu Miside, qui aspetta.

Miside. Perchè?

Davo. Perchè fa d'uopo.

Miside. Affretta...

Davo. Or ora

Torno: tel dissi.

# SCENA III.

## MISIDE.

Miside.

Oh buoni Iddii! fia vero
Che fra i mortali nessun bene duri!
Io mi credea che Panfilo era il tutto
Per la padrona mia: l'amico in esso,
E l'amante, e il marito, e l'uom da tutte
Le occorrenze, Gliceria in lui d'aversi
Tenea; ve' quanto, e qual dolore or ella,
Misera, ne raccoglie: e il mal presente
Soverchia il ben ch'ell'ebbe. — Ma, ecco Davo.
Oh! che fai tu? deh! dove porti il bimbo?...

#### SCENA IV.

#### MISIDE, DAVO COL BAMBINO.

Davo. Miside, or d'uopo è l'opra tua; la pronta Tua mente astuta...

Miside. E a che t'appresti?

Davo. Or tosto

Da me ricevi questo infante, e innanzi All'uscio nostro posalo.

Miside. Oime! in terra?

Davo. Alcuna verga da codesto altare Spiccati, e letto fagliene.

Miside. Oh! tu stesso

Perchè nol fai?

Davo.

Perchè, se il caso porta
Ch'io d'avercelo posto negar debba,
Io possa farne anche al padrone un pieno

Bel giuramento.

Miside. Intendo. Oh! scrupoloso

Anco diventi. Facciasi.

Davo. Ma presto;

Ch'io quindi possa addottrinarti... Oh cielo!

Miside. Che fu?

Daro. Cremete! della sposa il padre!...

Ma, poi ch'ei viene, il primo avviso io cangio.

Miside. Che diavol dici ? io nulla intendo.

Davo. Or, io

Venir qui da man ritta infingerommi:

Ogni mio detto a secondar, tu bada.

Miside. \*Che tu ti facci, io non capisco nulla.

Ma, se a voi torna ch'io rimanga, ovvero
Se tu più di me vedi, io rimarrommi

Per non far disappunto.

## SCENA V.

## CREMETE, MISIDE, DAVO.

Cremete.

Per far le nozze della figlia; e torno
Per saper quando ella venirne debba...
Ma, ch'è mai questo? affè, ch'egli è un bel bimbo.
Oh oh! Donna, se' tu che qua il posasti?

Miside. Dov'è mai Davo?

Cremete. E neppur mi rispondi? Miside. E' non c'è più: me misera! ei mi lascia

Daro. In quest' impiccio!

Davo.

Oh sommi Dei! qual calca
Per quel foro era mai! che chiasso, e risse!
Eh! caro è il grano. — Altro che dir non trovo.

Miside. Oh! Davo! or perchè sola qui lasciarmi?...

Davo. Oh bella! or sogni tu? Ma, ola! quel bimbo
Donde vien? chi 'l portò? Miside, il sai?

Miside. Se' tu briaco? a me il domandi?

Davo. E a cui,

S'altri non veggo io qui?

Cremete. Visto non m'hanno.

Davo. \*Risponderàmi? or via.

Miside. Deh!...

Davo. Qui, alla destra

Vieni; via, su.

Miside.

Vaneggi. Or pria, tu stesso?...

Davo. Non mi dir (bada) una parola sola,

Miside.

Daro.

Che a te chiesta io non abbia. Miside. Mal favelli. Daro. Su, fuor de' denti; di chi è il bimbo? Miside. È vostro. Daro. Eh! buffonate! è maraviglia certo, Che a vostre pari avanzin bimbi. Cremete. Ah! Questa È dell'Andria la fante, s'io ben odo. E' vi par dunque, che i be' tordi semo Daro. Noi, da uccellarci così, eh? Cremete. Son giunto \*Giusto a puntino. To' su il bambino, via; spicciati. - Sta; Daro. Non ti muover di qui; bada. Wiside. Il malanno Che il ciel ti dia! che vuoi? perchè in tal guisa \*Mi spaventi e mi strazj? Davo. M'intendi, o no? Wiside. Ma. che?... Daro. Ancor chiedi? Io, ti domando: Di chi è il bimbo, ch'hai Tu qua posato? di'. Miside. Non sai? Davo. Tralascia Ch'io sappia, o no; di' ciò ch'io chieggo. Miside. È vostro. Davo. Vostro? di chi? Miside. Di Panfilo. Davo. Oh! di Panfilo? Miside. Che? non l'è forse? Cremete. Oh! sì, davver ben feci Di scansar sempre queste nozze! Daro. Oh! ardire! Oh sfacciatezza da punirsi! Miside. E gracchj! Perchè? Davo. Quel bimbo stesso, ch'io jersera Vidi arrecarsi a casa vostra?... Miside. Oh indegno! Temerario... Daro. Son certo: io stesso, io vidi

Sotto' panni rigonfia venir Cantara.

Sia lode al ciel, che partorir l'han vista. Oltre a noi serve, anco altre donne!

In vero

Quella di voi che inventò questa scena. Mal conoscea Cremete. Quasi ch'egli, Per l'aver visto un bimbo qui, negasse Poscia la figlia a Panfilo: sciocchezze! Glie la darà tanto più presto.

Cremete. (A parte) Oh! certe

Non la darà.

Davo. Finiamola. O tu pigli
Teco il tuo bimbo, o ch'io tel butto in mezzo
Del fango, e te con esso.

Miside. Affè; briaco

Esser pur dei.

Davo.

Piovon bugie da voi;

Nè l'una l'altra aspetta. Anco trovaste,

(Già v'ho sentite a susurrarlo) ch'ella
È cittadina libera d'Atene...

Cremete. \*Olà!

Davo. E che di legge Panfilo dovralla Pigliare in moglie...

Miside. Oh! cittadina forse

Ella non s'è?

Cremete. Disavveduto, io quasi In mal giuoco incappai!

Davo. Chi costà parla?
Oh! tu Cremete? a tempo giungi; udrai...

Cremete. Già tutto udii.

Davo. Ma tutto tutto?
Cremete, Appieno.

Dalla parola prima.

Davo.

Oh! udisti mai,
(Pregoti, dimmi), altra più rea? Cremete,
Costei, costei merta ogni pena. — Iniqua,
Non io, no, questi era da te deluso.

Miside. Misera me!... Buon vecchio, odimi; nulla Diss'io, tel giuro, che non sia.

Cremete. Già tutto

So; così basta. Evvi Simone?

Davo. È dentro.

Miside. Scostati, birbo. Or or vo' render conto

Di tutto ciò a Gliceria...

Davo. E non t'avvedi?...

Stolta?...

Miside. Di che?

Davo. Questi è il suocero nostro. Nè meglio mai svelarglisi potea

<sup>7</sup> Alfieri - Commedie tradotte.

Davo.

Quanto vogliam ch'ei pur sapesse.

Miside. Oh! detto

Perchè non l'hai tu pria?

Parti lo stesso,

Il far la scena come da natura, O il prepararla? meglio assai la femmo.

## SCENA VI.

## CRITONE, MISIDE, DAVO.

Critonc. Emmi detto, che stava in questa piazza
Criside già: meschina! ella qui volle
Anzi arricchir per disoneste vie,
Che in patria viver povera ed onesta.
A me s'aspettan per legge i suoi beni...
Oh! veggo appunto, onde informarmi. — Addio...

Miside. Oh ciel! chi vedo? e' fia Criton costui,

Di Criside il cugino ? è desso.

Critone. Oh! Miside!

Buon giorno.

Miside. Oh! ben venuto, Criton, sii.

Critone. E così? nostra Criside?

Miside. Ahi meschine!

Critone. E come

Ve la passate or voi?

Miside. Così, alla meglio:

Già che non puossi come si vorrebbe.

Critone. E Gliceria, che fa ? suoi genitori

Ha ella qui raccapezzati omai?

Miside. Volesse il cielo!

Critone.

Oh! ancora no? in mal punto Io qui approdai; se il mi sapea, mai piede Non avrei volto io qua. Gliceria sempre Finor si disse, e fu tenuta, suora Di Criside; il suo avere ella possiede Or dunque, al eerto. Eccomi, oimè! straniero A incalzar liti; e come ben ciò torni, Molti esempj d'altrui mel dicon chiaro. Aggiungi, ch'essa in sua difesa un qualche Amico avrassi e protettor: ch'ella era Già grandicella, allor che qui venivasi: Schiamazzeranno dietro a me costoro Quasi a gaglioffo, a mendico, abbajante

L'eredità. Meglio farò, se nulla Io le domando; abbiasi il tutto.

Miside. O buono

Criton, tu sei pur l'ottimo di pria. Critone. Menami a lei; poi ch'io venni, che almeno

La vegga,

Daro.

Miside. Ah! sì; di tutto cuor.

Seguirli Voglio; e per or, che il vecchio me non veda.

# ATTO QUINTO.

### SCENA L.

#### CREMETE, SIMONE.

Cremete. Già abbastanza, già troppo, o Simon mio, Mi ti son mostro amico; assai gran rischio Per te affrontai: cessa dai preghi; io quasi, Per compiacerti, la mia propria figlia Mi son giuocato.

Simone.

Anzi, ora, più che mai,
Da te chieggo, e scongiuroti, o Cremete,
Che il beneficio a me promesso in detti,
Vogli or co' fatti compiere.

Cremete.

Deh! vedi,
Quanto or sei tu, per troppo affetto, ingiusto.
Pur che il tuo intento ottenghi, a te non cale
Di richieder ch'io passi oltre ai confini
Di una bontà discreta: che, altrimenti,
Cesseresti d'offendermi.

Simone.

Cremete. Ah! ne dubiti tu? Già, quasi a forza,
Tratto m'hai dianzi, a prometter mia figlia
A un giovanetto d'altra innamorato,
E che abborriva il matrimonio: e queste
Dubbie e discordi nozze, dovean poi
Ravvïar forse il figliuol tuo, ma intanto
Dar certo duolo, e certi affanni, ad essa.
Ciò impetrasti da me: ciò far voll'io,
Finchè da farsi parvemi; or non parmi
Più tale: soffrilo. Havvi chi dà voce,

Esser Gliceria cittadina: un figlio.

Al certo ei n'ha: dunque fra noi sian rotte...

Simone. Pe' Numi tutti pregoti, non credere
A gente, a cui giova pur troppo il farlo
Presso a te pessimissimo! Son queste
Tutte favole mere, affinchè sciolte
Vadan le nozze: e i lor raggiri tutti

Vadan le nozze: e i lor raggiri tu Cesseran tosto, se li vedon vani.

Cremete. Tu sbagli. Contrastar Davo e la fante, Gli ho visti, e uditi io stesso.

Simone. Il so.

Cremete. Ma vero

Era il contrasto lor; che niun de' dua Vedea pur me, nè sel sognava...

Simone. Il credo:

Ma Davo, dianzi, ei stesso mi prevenne Che così dovean fare; a te pur dirlo Ogg'io voleva, e poi non so ben come, Passonmi della mente.

## SCENA II.

DAVO, CREMETE, SIMONE, DROMO.

Davo. Omai buon tempo

Darmi vogl'io.

Cremete. Fortuna! eccolo, Davo.

Simone. Donde sbuca egli?

Davo. Oltre all'ajuto mio,

E giunto anco Critone...

Simone. Oh! qual novello

Malanno fia costui?

Davo. Più per l'appunto

Arrivar non potea: nè, a farlo a posta, Altr'uom più a taglio non potea tornarci...

Simone. Chi diavol mai questo furfante lauda !...

Davo. Già siam tutti a buon porto.

Simone. Or. vo' parlargli.

Davo. Oimè! il padrone? or, che farommi?

Simone. Oh! salve.

Galantuomo.

Daro. Oh Simone! Oh buon Cremete!
Ben venuti vo' siate! In casa è il tutto

Apparecchiato omai.

Simone. Bravo, davvero.

Davo. Fa, quando vuoi, venir la sposa.

Simone. E in fatti

Null'altro or manea. Ma, vediam se a questo Anco rispondi : che hai tu a far là entro?

Davo. Dici a me?

Simone.

Simone. Certo.

A me? Si, a te, per dio.

Davo. Vera entrato pur or...

Simone. Non chieggo il quando,

Chiedo il perchè.

Davo. Col tuo figlio v'entrava...

Simone. Come? anco Panfil y'è? me lasso! Ahi, forca, Non mi dicesti dianzi, ch'eran guasti?

Davo. E il son.

Simone. Perchè v'è dunque?

Cremete. Il perchè sai,

Per far lor risse.

Daro. Anzi, sappi, o Cremete,

Una ben altra loro trama. Or ora Venne un non so qual vecchio: eccolo tosto

Dromo.

Come di casa. Ei, nell'aspetto, mostra Un uom di vaglia, e di severo senno;

Ne' detti, un uom sincero.

Simone. Or, qual novella?...

Davo. Quel ch'io sentiva reco. Simone.

Ebben, che dice

Il vecchio dunque?

Davo. Ch'egli sa di certo Gliceria esser d'Atene cittadina.

Simone. Ehi, Dromo, Dromo.

Dromo. (Di dentro) Chi mi chiama ?

Simone.

Davo. Odi...

Simone. Nè pure una parola. Dromo.

Davo. Odi, ten prego...

Dromo. Che comandi?

Simone. Or, tosto,

Strascinami costui di peso in casa.

Dromo. Chi?

Simone. Davo.

Davo. Ma perchè ?...

Simone. Perch'io lo voglio.

Trannel di qua...

Davo. Che feci?

Simone. Trannel, dico.

Davo. Possa esser morto, se bugia ti dissi... Simone. Nulla odo più. Farotti io ben tra poco

Intenerire...

Davo. Ma, se questo è vero?...

Simone. Ma, s'io... Va, Dromo, e ben legato tienlo: Hai inteso? e mani e gambe stretto sia. Va, va, s'io vivo, oggi insegnar ti voglio

A canzonar padroni.

Cremete. Deh! sì forte

Non intierir contr'essi...

Simone.

Deh! Cremete,
Pietade avresti del mio figlio? ed io
Per sua cagion sì sventurato, io pure
Non ti desto a pietà? — Panfilo, Panfilo,

Esci, su via: vergogniti or tu forse?

## SCENA III.

## PANFILO, SIMONE, CREMETE.

Panfilo. Chi mi chiama? Oimè misero! egli è il padre.

Simone. Or, che dirai, fra i tristi tutti il...

Cremete. Pria Ogni cosa gli esponi, deh! che vale

Il proverbiarlo?

Simone.

Eh, sì: quasi a costui Troppa usar villania mai si potesse: Ma, di' pur su: Gliceria è cittadina?...

Panfilo. Così dicesi...

Simone.

Dicesi? Oh solenne Sfacciataggine! ve'llo; ch'ei sapesse, Nè quel che dice pur? che un qualche segno Di pentimento, o di rossore almeno, Ei mi mostrasse? audace tanto, e tanto Contro e gli usi e le leggi, e contra il padre, Nel tener lei con sommo suo disdoro?

Panfilo. Me infelice!...

Simone.

Oh! sì tardi, esserlo avvisi? Gran tempo, il sei: dal punto sì, dal punto, Che un tale amor nel petto ricettasti, E un tal pensiero in mente. Ma, che parlo? Perchè m'adiro? a che mi affliggo? i miei Vecchi anni a che, con la costui demenza,

Travaglio? aver del suo fallire io pena? No, no: costei s'abbia egli, e seco viva, E seco, se il può, prosperi...

Panfilo. Deh! padre...

Simone. Che padre? oh! forse hai tu d'un padre d'uopo? E casa, e figli, e moglie, trovar forse, E gente che l'attestin cittadina, Malgrado il padre tuo non ti sapevi?

Vinto hai ben tu.

Padre, un sol motto lice?...

Panfilo. Padre, value Simone. E che puoi dirmi tu?...

Cremete. Ma pur, l'ascolta

O Simone.

Simone. Ch'io ascolti? e che n'udrei,

O buon Cremete?

Cremete. Via, lascia ch'ei dica

Al fine...

Panfilo.

Ebben, via su, dica; ch'io il lascio.
Amo costei, nol niego: anco a delitto
Mi si ascriva, nol niego; ed a chius'occhi
Io mi rimetto, o padre, in te. Mi aggrava
Tu, come il vuoi; tu mi comanda. Vuoi,
Ch'io moglie prenda? ch'io abbandoni questa?
Obbedirotti a poter mio. Soltanto
Pregoti, ch'or non pensi esser un mio
Raggiro la venuta di quel vecchio:
Lascia ch'io men discolpi; a te davanti,
Lascia ch'io l'appresenti.

Simone. A me?...

Panfilo.
Sì, padre.
Cremete. Ei chiede il giusto: conceder gliel dei.

Panfilo. Deh! sì; te ne scongiuro.

Simone. Glie

Gliel concedo.

Tutto sopporto, fuorchè tu, Cremete, A creder m'abbi a te ingannevol...

Cremete. Paga
Di lieve pena sia l'ira d'un padre.

#### SCENA IV.

CRITONE, CREMETE, SIMONE, PANFILO.

Critone. Dai preghi cessa: a mi v'indurre, anco una Basta, qual vuoi, di tue ragioni tante: O per te il faccia, o pel vero, o per essa. Cremete. Criton vegg'io da Andro? è desso, al certo.

Critone. Dio ti salvi, o Cremete.

Cremete. Oh! come mai

Tu in Atene?...

Critone. Di rado è ver; ma quando

V'è d'uopo, io vengo. Evvi Simone ?...

Cremete. Appunto

Eccolo.

Simone. Che ? di me ricerca ? Oh! sei Tu, che Gliceria incittadini ?

Critone. Oh! forse

Favole narro?

Simone. A recitar sì destro

Ne vieni tu?

Critone. Che dir pretendi?

Simone, E il chiedi?
Oh! stimi tu, qui venirne impunito

A cor per fraude in rete i giovinetti Inesperti, ma liberi e ben nati? Ad instigarli, a lusingarli?...

Critone. In senno,

Dimmi, se' tu?

Simone. Bell'arte! gli amorazzi Appiccicar con nozze.

Panfilo. Oimè! pavento,

Che Criton perda pazienza.

Cremete. Or via.

Simon, se il conoscessi, non avresti Di lui sì falsa opinïone: è un nomo.

Dabben, costui.

Simone. Dabben, costui? sì a tempo Giunto oggi qui, dove mai pria non venne; Anzi le nozze appunto? Oh! questa poi,

Cremete, è dura a credersi.

Pantilo.

Se il padre
Io non temessi, a ciò pronta risposta
Suggerirgli potrei.

Simone. Furfanterie.

Critone. Ola!

Cremete. Criton, deh! lascialo: costui,

Critone.

Qual vuol, sia pur; ma, badi
Che s'egli a dir ciò che gli vien prosegue,
Ciò che gli viene udrà. Dir ch'io le invento?
E di costoro, a me che importa? Impara

A sopportar, qual ch'egli sia, il tuo figlio, Che in somma è tuo. Per me, quant'io qui narro. Si può appurar ben presto. Un cittadino D'Atene, avendo rotto in mar, buttato Era ei con una fanciullina in Andro. Mendico allora, a caso ei si acconciava Presso al padre di Criside.

Simone.

Alla favola

Or si dà esordio.

Cremete. Critone.

Ascolta almen.

Per dio.

Così si sturba chi favella?...

Cremete. Critone. Siegui.

Or, mio parente quei che l'accogliea, Erasi; e da lui stesso seppi, ch'egli Dell'Attica era. In Andro, in casa sua.

Moría costni.

Cremete.

Qual nome ?...

Critone.

Hai tanta fretta

Del nome? Fania.

Gremete.

Oimè!...

Critone. Fania, per certo. S'io ben rammento. Ma, quel ch'io v'affermo, È, ch'ei Rannusio si dicea natío.

Rannusio? oh ciel!...

Cremete. Critone.

Ma queste cose tutte

Cremete.

Molti in Andro le seppero, o Cremete. Deh, fosse vero il mio sperare! Oh! dimmi, E la fanciulla? diceva egli forse.

Ch'ella sua fosse?

Critone. Cremete. No.

Deh! di cui dunque?

Critone.

Figlia del fratel suo...

Cremete. Che parli tu? Questa è la mia...

Critone.

Simone.

Che dici?

Attento, Panfilo.

Panfilo. Simone.

E che? tu credi?...

Il mio fratello ei s'era

Cremete. Quel Fania.

Il so; conobbilo.

Simone. Cremete.

Fuggendo Ei di qui in Asia, per via della guerra, Su le pedate mie, temè lasciarla Qui sola, e seco indi la prese: io mai,

106 L'ANDRIA D'allora in poi, di lor nuova non ebbi. Panfilo. Io quasi manco: sì a gara commosso Hammi or la tema, or la speme, or la gioja, Udendo tanto e sì improvviso bene! Affè, ch'io godo, che in tante maniere Simone. Costei di te scoprasi degna. Panfilo. Oh padre! Ben tel cred'io. Cremete. Ma solo anco mi resta Un dubbio, che mi stuzzica. Panfilo. Ma via. Spiacevol sei con tue dubbiezze: il pelo Nell'uovo cerchi. Critone. Ebben, qual dubbio?... Cremete. Il nome Non concorda... Critone Per certo un altro n'ebbe La fanciulla, da piccola. Cremete. Ma quale? Rammentil tu. Critone? Critone. Io 'l cerco. Panfilo. E debbo Soffrir io, che s'indugi il mio contento, Per la costui smemoratezza? al certo Nol soffrirò, mentre ho il rimedio. Il nome, Ch'ei cerca pur, Pasibula è... Critone. Fia dessa.

Cremete. Sì; Pasibula appunto.

Panfilo. Io mille volte

Da lei l'udiva.

Simone. O Cremete, mi penso Che tutti noi di ciò ben lieti credi.

Cremete. Dio 'l sa, s'io il credo!

Panfilo. Padre, or che ci resta?

Simone. Per se stessa la cosa omai del tutto

Hammi placato.

Panfilo. Oh buon mio padre! in guisa \*Che ognor sua figlia, poi ch'io già la tengo. Mi dà Cremete.

Cremete. A dritto parli; e fia, Se nol disdice il padre tuo.

Panfilo. E' fia dunque.

Simone. Anzi.

Cremete. E con essa avrai, Panfilo, in dote \*Talenti diece.

Panfilo.

Il tutto accetto.

Cremete.

To volo

Alla figlia. Ma vieni, Criton, meco, Ch'ella me, credo, non conosce.

Simone.

Oh! meglio

Ma, tosto.

Non fora il farla qui venir?...

Ben dici. Panfilo. Di ciò darò dunque incombenza a Davo.

Simone. Davo, or nol può.

Panfilo.

Perchè nol può?

Qualch'altra Incombenza, e maggiore, ha per se stesso.

Panfilo. Qual mai ?

Simone. Panfilo.

Simone.

Legato egli è. Padre, legato

A torto egli è.

Simone. Non quando io 'I fea. Panfilo. Deh! fallo

Scioglier, ten prego.

E sì il farò. Simone. Panfilo.

Simone. Per ciò rientro.

Panfilo. Oh avventurato giorno!

## SCENA V.

#### CARINO IN DISPARTE, PANFILO.

Carino. Veder pur voglio, Panfilo che faccia. Oh! eccolo. Si osservi.

Alcuno forse Panfilo. Terrà ch'io creda di sognar: cotanto Son di me stesso fuori in veder vero Ciò che par sogno. I Numi, al certo, sono

Immortali, perchè perpetui sono I loro gaudi. Ed io, immortal son fatto. Se tara alcuna or questo gaudio mio

Non soffre. Almen ch'io il narri! altro non bramo:

In se non cape il cor...

Carino. Donde tal gioja?

Ma. Davo io veggo! con nessuno, meglio Panfilo. Potrò sfogarmi; che nessun più lieto

Di mia letizia esser vi può.

#### SCENA VI.

## DAVO, PANFILO, CARINO.

Davo, Deh, dove

Sara Panfilo mai?

Panfilo. Davo.

Davo. Chi chiama?

Panfilo. Io.

Davo. Oh Pantilo!

Pantilo. Di', non sai tu dunque

Ciò che mi accadde?

Davo. Eh, giusto. I', so ben io,

Ciò che mi accadde a me.

Panfilo. Seppilo anch'io.

Davo. E così avvien, ch'altri sa i danni nostri, Pria che il ben d'altri sappiam noi.

Panfilo. La mia

Gliceria trova i genitori suoi.

Davo. Oh bene!

Carino. Olà!

Panfilo. Suo padre, è amico sommo

Di casa nostra.

Daro. Ed è?

Panfilo. Cremete.

Davo. In vero?

Pantilo. E, senza indugio, ei me la dà per moglie. Carino. Sogna or costui ciò che vegliando ei brama?

Panfilo. E del mio bimbo, o Davo?...

Davo. Non pensarci;

Sta bene, e il ciel n'ha cura.

Oh me beato!

Carino. Oh me beato

S'ella è così. Parliamogli.

Panfilo. Chi viene? Carino, tu? ben giungi in tempo.

Carino. Io teco

\*Mi allegro...

Panfilo. Oh! dunque udisti?...

Carino. Tutto udiva.

Or sì, ti prego non abbandonarmi, Perchè in fortuna stai. Tu di Cremete Or puoi disporre; onde per me...

Panfilo. So tutto:

Nè vo' pure indugiarti insin ch'egli esca. Sieguini dunque di Gliceria in casa, Dov'egli or sta. Tu, Davo, entra dal padre, E i servi affretta, che Gliceria tosto Vengan a tor: che stai ? che aspetti ?

Davo.

Vado. —

Non attendete, o spettatori, alcuno Di noi qui fuori; omai sponsali, ed altro, S'altro havvi, tutto eseguirem qua entro. Se piacque a voi la favola, applaudite.





## PERSONAGGI.

ANTIFÓNE. / GIOVANI.
CHEREA, / GIOVANI.
CREMÉTE, GIOVANE ALLEVATO IN VILLA.
DORIA, SERVO.
DORO, EUNUCO.
GNATÓNE, PARASITO.
LACHÉTE, VECCHIO.

PARMÉNONE, SERVO. FEDRIA. GIOVANE. PITIA, SERVA. SANGA, CUOCO. SOFRÓNA, NUTRICE. TAIDE, MERETRICE. TRASÓNE, SOLDATO.

STRATONE, SOLDATO.
SIMALIONE, SERVO.
PANFILA, GIOVINETTA.
SIRISCO,
SANNIONE.
DORACE.

Che non parlano.

# ATTO PRIMO.

#### SCENA L

#### FEDRIA, PARMENONE.

Che farò dunque? i' non y'andrò? nè pure Fedria Ora invitato? ah! non sarebbe ei meglio, Non soffrir più di meretrici oltraggio? Or mi scaccia, or mi chiama: e ch'io vi torni? No, mai: nè s'ella me ne scongiurasse. Pur che durassi tu! per dio, nè cosa Parmen. Miglior mai, nè più maschia, far potresti: Ma incominciare, e non persister poi; E venir poi, non ricercato, e ancora Guasto con essa, dicendo e piangendo: Che non puoi più, che l'ami, che ti senti Morire, e che so io, allor sei fritto: Tosto che vinto ella ti vegga, i bindoli Ricominciano. Or dunque, fin ch'è tempo, Pensaci, deh! ripensaci, o padrone. Vuoi tu col senno regger ciò, che senno In se non cape, nè misura alcuna? Son questi tutti i guai d'amore; offese, Sospetti, asprezze, riappicchi, guerra, E poi tregua, e poi pace, e guerra ancora, Regole certe a un'arte tanto incerta Ire adattando, e' fora appunto il dare Metodi alla pazzia. Questi tuoi sdegni, Ch'or fra te stesso dir ti fanno: Io, amarla? Colei, che un altro?... colei, che a me stesso?... Colei, che più non?... lascia omai, ch'io mora, Morir prescelgo: udrà qual uom io sia... Queste parole tue tutte, una sola, Falsa sua lagrimuccia, stentatella, E dagli occhi, fregandoli, spremuta,

Tutte vane faralle: e tu te stesso

Incolperai, tu primo; e primo darle Vorrai regali, per placarla.

Fedria.

Ahi stato
Indegno! or sì, la reità di lei
Ben tutta sento, e la miseria mia.
Ardo, e men duole; e n'ardo pure: io veggo,
E conosco, e mi sento, ad oncia ad oncia
Consumar, sì; ma non so, che mi faccia.

Parmen. Che ti facci? e che fare altro ti resta,
Che riscattarten per quel men potrai;
E se nol puoi per poco, per quel tanto
Che pur potrai, senza accorarti.

Fedria. A questo

Mi esorti dunque?

Parmen.

A ciò, se savio sei;
Se fastidj ed amor, più ch'ei non n'abbia,
Non cerchi aggiunger tu; se regger sai
Que', ch'egli ha pure. Ma, ecco Taide stessa,
Ch'esce di casa. Ecco il malanno nostro,
Che la raccolta nostra in erba miete.

## SCENA II.

# TAIDE, FEBRIA, PARMENONE.

Taide. Misera me! temo, che in mala parte,
Troppo più ch'io nol volli, preso s'abbia
Fedria l'avergli jeri a me l'ingresso
Fatto io vietare.

Fedria. Alla sua vista, ahi! tutto Rabbrividisco, Parmenone, e tremo.

Parmen. Via, lieto sta; fuoco ben è codesto Da riscaldarti, e più che non fa d'uopo. Appressati, su.

Taide. Chi, costà favella?

Oh! Fedria, tu? qui Fedria mio, ti stavi?

Perchè a drittura non entrare?

Parmen. E un motto Neppur gli fa di jeri del rifiuto.

Taide. Ma, perchè taci?

Fedria. Eh! veramente, aperto
Mi è sempre l'uscio tuo: quando i' son primo,
Ne' vero ?

Taide. A monte, questo.

Fedria. A monte? O Taide,

Volesse il cielo, o Taide, che ugual parte Avessi tu del gran fuoco che m'arde! O fossimo almen pari! o tu in dolerti, Quant'io mi dolgo; o in non curarmen io, Come di me non curi.

Taide.

Deh! scongiuroti,
Fedria mio, non crucciarti; anima mia;
Nol feci io già davver; perch'uom del mondo
Di te il più amato, o il più adorato, io m'abbia;
Ma, perch'io far non poteva altrimenti.

Parmen. Poverina, i' mel credo, tu il cacciasti Jer, come suolsi, perchè troppo l'ami.

Taide. Burlar tu credi, o Parmenone; e il vero Pur dici. Or odi, o Fedria, cagione Per cui chiamar ti fea.

Fedria. Ti ascolto.

Taide. In prima,

Dimmi; un segreto, il può tener costui?

Parmen. Io, mai sì, perfettissimo. Ma, bada:
Sai tu a qual patto al silenzio mi astringo?
Che se il segreto è verità, e' mi cape
In corpo a maraviglia: ma, s'ei fosse
Favola, o inezia, o finzione, io tosto
Lo butto là: per tai segreti, io sono
Tutto bocca; e' mi scappan da ogni lato.
Se vuoi ch'io il taccia, sii verace dunque.

Da Samo era mia madre, e in Rodi stava...

Parmen. Tacer ciò posso.

Ivi donata gli era Da un mercatante una bambina tolta Dall'Attica, e qui tratta...

Fedria. Taide.

Taide.

Cittadina?

Mel penso: ma, di certo nol sapemmo.
Essa del padre e madre i nomi soli
Dicea; del resto, e della patria loro,
Nulla saper, per poca età, potea.
Aggiungea il mercatante, essergli detto
Da' corsari onde compra ei l'ebbe, ch'ella
Rapita era da Sunnio. Addottrinarla,
Con molta cura, in ogni cosa, tosto
Incominciò mia madre, quasi fosse
Propria figlia sua: tal, che da molti
Per mia sorella era tenuta. Io venni
Frattanto qui con quel straniero mio,
Che solo allora erami amante; e tutto,

Quant'hommi al mondo, poscia mi lasciava. Adagio un po': due cose, e due menzogne: Parmen.

Oh! come taccio?

Taide. Due menzoone? e come? Parmen. Nè solo amante ei t'era allor: nè tutto. Quant'hai, ti dava; e' c'è del nostro ancora. Nè poco, parmi, in casa Taide.

Taide. E vero

> Ma, dir mi lascia quel che importa, Intanto Parti per Caria quel guerrier, che un poco Erasi dato a corteggiarmi: ed io. In quel frattempo ti conobbi. Appieno Il sai tu stesso, da quel punto in poi. Quant'io tenessi intimo te, quant'io Te scorta fessi ad ogni mio consiglio, Nè qui tacer Parmenone pur puote.

Fedria. No, di certo, per dio.

Parmen. Taide.

Di grazia, zitti. Muor frattanto mia madre: la zitella D'un suo fratello in man rimane: è questi Interessato anzi che no. Veduta Ch'egli ha la vergin crescere in bellezza, E in virtù varie, musica, tra l'altre; Avido di guadagno, ei l'esibisce Tosto, e la vende. A buona sorte, capita Colà il soldato amico mio; la compra, E, d'ogni cosa ignaro, a me l'annunzia In dono. Ei giunge; avvedesi, ch'io teco Ho pur che fare; a bello studio quindi Trova pretesti, onde non farmi il dono, Che, s'ei potesse credersi anteposto A Fedria in ver da me; s'ei non temesse, Ch'io, ricevuto il dono, nol piantassi, La mi darebbe, dice: ma ciò troppo Fargli paura: e tali cose dice. Ma io, per me, sospetto forte, ch'egli Su la donzella ha posto gli occhi.

Fedria. Taide.

Havvi altro? No: tutto dissi. Or, Fedria mio, per molte Cagioni, averla io pur vorrei. Da prima: Perch'emmi suora quasi; e inoltre, a' suoi Restituirla, aggradiriami. Io stommi Soletta qui; non ho in Atene nullo, Nè parente, nè amico; alcun vorrei Quindi, o Fedria, con qualche oprar mio grato, Cattivarmene. Pregoti, a ciò piacciati Facilitarmi col tuo ajuto i mezzi. Permetti, ch'appo me, per pochi giorni, Credasi, e paja o il solo, o il più gradito, Codesto mio guerriero.

Fedria. Ahi trista! e a tale
Proposta mai poss'io risponder?

Parmen. Viva
Il padron nostro! Al fin gli scotta: un uomo

Al fin tu sei.

Stolto! ad udirti io stava,
Senza veder ove a ferir venivi!
La fanciullina, e i rapitori; e presso

La fanciullina, e i rapitori; e presso Alla madre, qual propria sua figlia; E quasi suora mia; renderla a' suoi; E tutto questo rimestío conchinde; « Fedria da' loco, ed il guerrier... » Per dio; Ch'altro esser può, se non che lui più assai Ami di me? e paventi, che a lui piaccia, Più assai di te, la giovinetta?

Taide.

Fedria. Io? questo?

Tu questo, sì; ch'altro angustiar ti puote?

Forse che solo ei ti regala? aperte

Non fur per te di Fedria ognor le mani?

Non fur per te di Fedria ognor le mani? Dell'Etiopa servetta in voglia appena Entrasti, io forse, ogni mio affar posposto, Non la cercava, e la ti dava? e poscia, Quando l'eunuco anco volesti, a guisa Delle regine, a' tuoi servigj, io l'ebbi Tosto trovato: e mine venti io spesi Pe' due, pur jeri. Ma, che pro? sprezzato Io per tai doni, era da te: per questo,

Taide.

Che giova,
Fedria, ciò dirmi? È ver, ch'io la donzella
Fortemente desidero; ed è vero,
\*Che, ad ottenerla, così far si possa
Veracemente credo. Ma, vo' pria
Che inimicarmi Fedria, obbedirlo.

Per null'altro, rammentoli.

Fedria. Piacesse al ciel, che di mente e di cuore
Tu proferissi questi detti! pria
Che inimicarmi Fedria. Se franco
Tal dir credessi, sopportar potrei
Qualunque cosa.

Parmen. Ahi, ch'ei vacilla! e vinto

\*Da un motto solo? e così tosto?

Taide. Di cuor nol dico? ahi lassa me! qual cosa.
Fosse o no di rilievo, da me mai
Non ottenevi, chiestala? ed ora, io,
Da te non posso, almeno per due giorni,
Ottener che di loco un po' tu ceda?

Fedria. Due dì?... se soli e' fusser due: ma, temo Che i due divengan venti...

Taide. Appunto, due; E nulla più; se non...

Fedria. Se non?... nè un'ora

Di più ti do.

Taide. Tal patto accetto; e tale D'accordarmel ti prego.

Fedria. Eh! già s'intende; Bisogna sempre cederti.

Taide. Pur buono
Tu sei per me : t'amo a ragione.

Fedria.

Andrommene frattanto: struggerommivi
Questi due dì. Son risoluto. A Taide
Vuolsi obbedir. — Parmenone, tu bada,
Che ad essa qui l'Eunuco mio si tragga,
E la servetta Etiopa.

Parmen. Fia fatto. Fedria. Taide, addio; per due giorni.

Taide.

Addio tu pure,

O Fedria mio. Poss'altro per te omai?

Fedria. Eh! puoi. se il vuoi; deh, pregoti, coll'alma
Non sii tu mai con codesto soldato,
Benchè al fianco ei ti stia: con me le notti
Con me i due dì, bramandomi, chiamandomi,
Pensando a me, di me sognando; e in somma,
Tutta sii meco, tutta: e fa ch'io solo

Sia il tuo pensier, come tu il mio sei sempre Este.

Taide. (Sola) Misera me! fors'egli in me non fida
Più che non suolsi nell'altre mie pari:
Ma, di me stessa io conscia, assai ben certo
So, che del ver nulla alterai con esso,
E che di lui non ho al mondo il più caro.
Nè cagion altra in tutto ciò mi muove,
Che il ben della donzella: e già già quasi
Aver trovato il suo fratello, spero;
Ed esser debbe un giovinetto assai
Ben nato. Ma, vo' entrare ad aspettarlo;
Ch'esser da me promisemi ei quest'oggi.

# ATTO SECONDO.

## SCENA I.

#### FEDRIA. PARMENONE.

Fedria. Fa quanto imposi; a lei costor sian tratti.

Parmen. Farò.

Fedria. Ma bene.

Parmen. Appunto.

Fedria. Ma, al più presto.

Parmen. Appuntino.

Fedria. Poss'io davver fidarmi, Che ben tu il compi?

Parmen. Oh! il pensi? È questo forse,

Cosa difficil tanto? Al ciel piacesse, Fedria, che tu potessi altro acquistare Si facilmente, come fian perduti

Questi doni per te!

Fedria. Perduto io pure

Son, per me stesso; il che più assai mi duole:

Non travagliarti omai de' doni, adunque. Parmen. Obbedirò, senza più dire. Evvi altro,

Ch'io eseguir debba?

Fedria.

Abbellirai co' detti

Anco il regalo, a posta tua. Procura Pure, a tua posta, di cacciar codesto

Mio rival dal suo core.

Parmen. Ci s'intende: Se nol dicevi, anco il facea.

Fedria. Men vado
In villa intanto; e là staronmi.

Parmen. Io 'l credo.

Fedria. Ma, oimè! tu credi?...

Parmen. Cos'è stato?

Fedria. Credi, Ch'io possa intanto patire, e durarla

Di non tornare?

Parmen.

Tu? per dio, nol penso,
Ch'anzi, o tra poco darai volta; ovvero,

Al più tardi, sta notte qui trarratti

L'insonnia.

Fedria. Tanto vedrò di stancarmi

Quest'oggi, ch'abbia a dormir poi per forza.

Parmen. Veglierai stanco: ed ecco il tuo guadagno.

Fedria. Ah! questo è troppo. Un uomo al fin mostrarmi Voglio una volta: troppo mi lascio ire. Ch'io non abbia, o Parmenone, a potermi

Ch'io non abbia, o Parmenone, a potermi Spiccicar, bisognando, da costei?

Anco tre giorni interi?

Parmen. Oh maraviglia!

Tre volte intere l'ore ventiquattro?

Troppo ti vanti.

Fedria. E appunto in ciò son fermo (Esce).

Parmen. Me Giove mio! qual malanno è questo amore?

Ei cangia l'uom, che più nol riconosci.

('hi men di Fedria inetto? chi mai s'era
Più continente, o più austero, di lui? —

Ma, chi è costui che viene?... Oh! zitto: è questi
Il parasito del guerrier, Gnatone.

Olà! con esso una donzella in dono
A Taide ei mena? Ed è bellina. Ahi! ch'io
Temo far oggi la trista figura

Qui presentando quel mio vecchio Eunuco. Questa è più bella della stessa Taide.

#### SCENA II.

#### GNATONE, PARMENONE.

Guatone, Quanto mai corre (oh buono Iddio) dall'uno All'altr'uom! dall'accorto, al scimunito! A ciò mi sforza or di pensar, colui Ch'io m'incontrai stamane, un uom mio pari, Del mio paese stesso: un uom, non gretto, Che, com'io, quanta roba ebbe dal padre, Tanta mangiossi, Il trovo, lordo, squallido, Vecchiccio, infermo, e quattro cenci indosso. Ond'è (gli dico) questo bel tuo arredo? Tapino me! tu il vedi, a che ridotto: Quant'ebbi, è ito: e conoscenti, e amici, Tutti le spalle hanmi voltate. Io, allora, Vistolo a me sì inferior, ripiglio: Poltron, dappoco, a tal ti conducesti, Che nè sperare in chi pur sai? la roba, E in un con essa, anco perdesti il capo?

Vedi tu me, tuo paesan, tuo pari, Che bel color, che nitido, che pingue, Che ben vestito io sono? ho tutto questo, E sì non ho nulla del mio: niente. Egli è il mio aver, eppure a me non manca Niente mai. Qui m'interrompe, e grida; Ma una sventura ho io, che da buffone Non posso far, nè assaporar gli schiaffi. Sciocco: e che? credi a quest'ora, sia questo Il vero mezzo? affè, la sbagli assai. Tempo già fu, che con quest'arti il ventre A spese altrui si empiya; or, nuovo affatto Zimbello v'ha: ne son l'inventor, io. Una razza v'è d'uomini, che in tutto Primi esser vonno, e nol sono: a costoro Mi appiccich'io: nè a lor da rider presto. Ben essi a me: ch'io fo le maraviglie De' loro ingegni, che non han: qualunque Cosa abbian detta, lodo: hanla disdetta? Ancor la lodo: ei nega? io nego: afferma? Ed io affermo: a me, in somma, ho fatto legge, Di far lor buono tutto. E la più grassa Di tutte entrate è questa omai.

Parmen. (Mase) Per dio,
Dott'uom costui; che i stolidi promuove
Di pazzi al grado!

Gnatone, (Da se) Intanto, infra tai ciance, Ci troviam dal mercato: ecco, a me incontro Lieti si fanno i vivandieri tutti; Macellai, pesciajuoli, salsicciai, Uccellatori, pescatori, cuochi, E a quanti in somma io diedi e do guadagno; Ricco, a mie spese; povero, alle altrui: E salutanmi, invitanmi, festeggianmi. L'amico allora, che affamato e gretto, Vede me tanto e pasciuto e onorato, A scongiurarmi principia ch'io voglia Pure insegnargli arte sì bella: impongogli Di seguir me, s'egli è da tanto. Han nome Le sette filosofiche dai capi: Così vogl'io che nome i parasíti Tolto da me, Gnatónici sian detti.

Parmen. (12 se) Vedi un po', l'ozio, e il pane altrui, che frutti!

Gnatone. (12 se) Ma frattanto io m'indugió di condurre

A Taide quest'ancella, e d'invitarla

Dal nostro Marte a cena. Oh? innanzi l'uscio Di lei veggo Parmenone; il famiglio Del rivale: oh, che mesto! salvi siamo; Su l'uscio stanno ad agghiacciarsi. Or giovami Un po' uccellar 'sto scioperone.

Parmen. (Da se) E' pensansi Costor, col don dell'ancelluccia, aversi Taide tutta per loro.

Gnatone. Felicissimo
Giorno al sommo Parmenone augurato
Vien da Gnatone suo. Che fa egli?

Parmen. Non fa egli.

Gnatone. Ben vedo. Ma fors'egli Vede qui ciò, che non vorria vederci.

Parmen. Te.

Gnatone. Questo credo. Ma, null'altro?

Parmen. Havvi altro?

Gnatone. Sei pur ben mesto.

Parmen. Oh! niente affatto

Gnatone. Oh bene.

Che ti par egli di questa servetta?

Parmen. Bellina, in vero.

Gnatone.

Ei si dà al diavol.

Parmen. Tristo!
Gnatone. Aggradiralla in dono Taide, parti?

Parmen. Vuoi dir con ciò, che scavalcati siamo: Ebben; son queste le vicende umane.

Gnatone. Per buoni sei gran mesi omai porrotti In tutta pace: non dovrai più correre Di qua di là, di su di giù; nè desto Starti le intiere notti. Orsů, di' vero; Non ti fo io beato?

Parmen. Eh come!

Gnatone. Io tratto

Così gli amici.

Parmen. Bravo.

Gnatone. Ma, fors'io
Or qui t'indugio; altrove andresti forse...

Parmen. Non ho, dove mi vada.

Gnatone. Ebben, dovresti

Dunque ajutarmi un pocolin; per farmi
Introdur qui da Taide.

Parmen. Va pur dentro;
Or le porte a te s'aprono, che meni

In don costei.

Gnatone. Vuoi forse pria tu fuori Chiamar qualcun di costà entro?

Parmen.

Passin questi due giorni. Or tu, smargiasso,
Col mignolino spalanchi a me queste
Facili porte, e fra duo dì, nè aprirle
Co' calci pur potrai.

Gnatone.

Ma che ? vuoi starti

Eternamente qui ? che sì, che posto
Sentinella vi sei, perchè non corra
Qualche segreto messaggino a Taide
Per parte del guerriero ? (Esse).

Parmen. (8010) Scherzosetto,

Messer Gnatóne. — Oh vedi il bell'ingegno:
Quindi ei piace al soldato. — Ma, che vedo?
Il padronein più giovane, qui viene?
Maravigliomi, ch'egli lasciato abbia
Il suo posto; che a guardia del Piréo
Starsi dovrebbe. Eppur, gli è desso; e a fretta
Vien egli, e intorno intorno pur si guata:
C'he mai?

# SCENA III.

#### CHEREA, PARMENONE.

Cherea.

Son morto. In nessun luogo veggo
La donzella; eppur io, finor coll'occhio
La seguitava. Ahi lasso! ove cercarne?
Come trovarla? a chi chiederne? donde
Ripigliar l'orme sue? sto in forse; sola
Ho una speranza: ov'ella vuol, si asconda;
Star celata, non puote. Oh gran bellezza!
Io ne disgrado quante donne ha il mondo;
Che rare forme! e' mi fan nausea l'altre
Comuni forme...

Parmen. (Da se) Ecco quest'altro anch'egli:
D'amor anch'ei sta borbottando. Ahi tristo
Sfortunato il lor padre! Ma, costui
Ben altro pazzo è che il fratello; un giuoco
Sarà l'amor di Fedria appo questo,
S'ei ci si mette: è sì focoso...

Cherea.

Si porti quel vecchiaccio, che pur dianzi
Mi tratteneva! e il diavol, pur me porti,

Che m'indugiai; che a lui badai... Ma, veggo Parmenone: buon giorno.

Parmen. Oh! che ti attrista?

Ond'è il gran moto tuo? dove ten vai?

Cherea. Io? non mel so, per dio; nè donde venga,

Nè dove jo vada: tal di me mi scordo.

Parmen. Deh. perchè ciò?

Cherea. Perch'amo.

Parmen. Olà.
Cherea. Mostrarti

Or quauto sii, Parmenone, potrai.
Spesso, tu il sai, dicendomi n'andasti:
Trovati pure, o Cherea, un'amante,
E in ciò vedrai quel ch'io ti vaglia. Appunto
Così dicevi, quando al tuo stanzino
Le gran pietanze al padre mio sottratte
Io t'arrecava nascostino.

Parmen. Or via,

Trovala, sciapitello.

Cherea. Affè, trovata

Or me la son, per dio. Fa di attenermi La tua promessa tu. Vero è, ch'ella anco È cosa degna di tua industria tutta: Oh! non v'è tal donzella, no, fra quante Donzelle abbiamo, a cui le madri ognora Dicon di starsi in su la vita, e smilze Farsi, e nel cinto pareggiarsi: e quando Una è grassotta, digiunar la fanno Perchè non s'incolossi; e così, a guisa Di cannucce assottiglianle, mentr'erano Di polposa natura: eh! non è tale La mia, no ....

Parmen. Come è questa tua?

Cherca. Se stessa.

E null'altra, somiglia.

Parmen. Sì? corbezzoli!

Cherea. Un color schietto; una vitina piena, Sugosetta...

Parmen. L'età?

Cherea. Tre lustri, e un anno.

Parmen. È un fiore vero. Cherea.

A me costei fa in sorte Di avermi tu; nascosta, aperta; a preghi, O a forza; il modo, nulla importa; averla Dei farmi...

Oh bella! Ma, qual s'è costei? Parmen.

Cherea. Affe, nol so,

Parmen. Dond'è?

Cherea. So tutto a un modo.

Parmen. Dov'abita?

Chevea. Nè anesto.

Ove l'hai vista? Parmen.

Cherea. Per via. Parmen.

Smarrita e come l'hai?

Chereu. Di tanto Io meco stesso, qui giungendo or dianzi, Adiravami: ch'io non credo al mondo Uom vi sia, cui più mal riescan tutte

Le buone sorti.

Ma, che diavol s'era? Parmen.

Cherea. Spiceiato son.

Parmen. Ma, come?

Cherea. Il chiedi? noto

\*Etti Archidémide, parente del padre,

E coetaneo suo?...

Molto emmi noto. Parmen.

Cherea. Costui, mentr'io seguïala, fra' piedi Mi capita...

Parmen.

Davvero inopportuno... \*Maladetto; di' meglio: inopportuni Cheren.

Non fan tanta rovina. E costui, giuro, Da ben sei mesi o sette addietro, io mai Non l'incontrava affatto, se non oggi

Quand'io meno il volea, e men d'uopo m'era. Hai visto mai, più mostruosa sorte?

Mostruosissima.

Parmen. Cherea.

Ei subito a me corre

Di quanto lungi hammi veduto: incurvo, Tremulo, labbra pendule, tossente: Ehi, ehi, grida egli, Cherea, a te dico:

Ristommi. Or sai quel ch'io vo' dirti? Or dillo.

Debbo in giudizio comparir domani.

E ciò?... Perchè tu dica, e senza indugio.

A tuo padre, ch'ei bene si ricordi

Che m'ha a far da Avvocato. E in tali ciance, Mi tenne un'ora. Al fine, altro non vuoi?

Dicogli: ei, no, soggiunge: io il lascio, e a questa

Volta, per la donzella indarno miro;

Ch'ella frattanto allontanata s'era.

E giunta a questa piazza.

Parmen. Sta a vedere Ch'ella è questa, ch'ei dice, la donata Or dianzi a Taide. Cherea. Io qui m'affretto, e giuntovi

Donzella alcuna più non v'è. Ma, sola

Parmen.

Era ella? no...

Cherea. No, certo; un parasíto.

E un'ancella, eran seco.

È dessa. Or dicoti Parmen. Che sei spicciato, anch'io: più non pensarci.

Or, sogni tu? Cherea.

Parmen. Non sogno, affè.

Cherea. Ma dunque, Tu la conosci? o la vedevi? ah! dimmi...

Parmen. E vidila, e conobbila, e so dove Menata fu.

Cherea. Parmenone mio caro. La conosci?

Parmen. Conoscola.

Cherea. E sai dove

Ella or sia?

Parmen. Qui da Taide, a cui vien data In dono.

In dono? Oh! chi mai tanto è abbiente. Cherea. Da far tai doni?

Parmen. Un militar: Trasone.

Rival di Fedria.

Cherea. Un fier competitore Del fratel mio mi sveli.

Parmen. E se sapessi Qual è il regalo, che a questo ei si pensa Di contrappor, ben altro tu diresti.

Che vuol donarle? in grazia di'. Cherea.

Parmen. Un Eunuco.

Cheren. Pregoti, oh! forse quell'uom donna, brutto, Vecchio, che jeri ei comperò?

Parmen. Quel desso.

Cherea. Per certo e il dono e il donator saranno Cacciati fuore. Oh! non sapeva io punto Codesta Taide a noi vicina.

Parmen. È poco. Ch'ella ci venne.

Cherea. Ahi tristo me! nè mai L'ho vista io pur finora? Ehi, dimmi, è poi La gran bellezza che si dice?

Parmen. Cherea. Ma, colla nostra, eh, non si pone?

Un'altra Parmen.

Stampa, è la tua.

Cherea. \*Perciò, Parmenone, scongiaroti.

Che aver tu me la facci.

Parmen. Adoprerommiyi Con tutto zelo, e ajuterotti. Evvi altro

Per ora?

Cherea. Ove vai tu?

Parmen. Vo a casa, a torre

Su quell'Eunuco, e presentarlo a Taide,

Come imposto hammi Fedria.

Cherea. Oh fortunato

Codesto Eunuco, che, donato, vassi Ad annidare in sì beata casa!

Parmen. Beato anch'egli? oh! come?

Cherea. E il chiedi? ei sempre

La bellissima sua conserva in casa Vedrà: le parlerà: le starà accanto: Spesso con essa mangierà: talvolta

A lei dappresso dormirà.

Parmen. S'io fessi

Te il fortunato in vece sua, che parti? Io? deh! come, o Parmenone? rispondi. Cherea.

Parmen. Io ti darei la veste sua...

Cherea. La veste?

E allora poi?

Parmen T'introdurrei dicendo...

Cherea. Oh! bene.

Parmen. ... A Taide, che il donato Eunuco

Sei tu.

T'intendo.

Cherea. Parmen.

E allor, così godrai Tu quelle tante dolcezze, ch'or dianzi Dicevi, a lui dover toccare: il cibo Con essa piglierai, la toccherai, Ci giuocherai, starai sempre, e talvolta A lei dappresso dormirai: poich'esse Te non han visto, nè san chi ti sii. Oltre a ciò, gli anni e la bellezza tua, Farti un Eunuco creder lievemente Potranno.

Cherea. Oh bel ritrovamento! io mai Non ne udiva il migliore. Or, via, torniamo Di botto a casa: e vestimi, e conducimi, E introducimi; or via, presto...

Parmen.

Che pensi?

Io finor celïava.

Cherea. Parmen. Eh! ciarle...

Oimè!

Che diavol mai ti dissi? io son perduto: Dove mi vuoi precipitar? tel dico, E tel ridico, è celia; non pensarci.

Cherea. Andiam, via su.

Parmen.

Cherea.

Ci vai?

Cherea. Per dio, ci vado.

Parmen. Ma, bada ben, che rïuscir potrebbe Di soverchio periglio.

Eh! no, mi lascia...

Parmen. Malvagità faremmo noi : deh! cessa; Già tutto questo ricader mi sento Sovra le spalle mie.

Cherea.

Malvagi noi,
Per l'introdurci in meretricia casa?
Non faremo altro in somma, che scambiare
I capestri con esse, poiché tanti
Ne allaccian le lor pari alla inesperta
Ognor derisa adolescenzia nostra.
Le ingannerem, coi loro inganni; è giusto.
Malvagità fia questa? anzi, laudati,
Non che cen biasmin, sarem noi da ognuno,
Che il risaprà.

Parmen.

Che serve il dir? si faccia Se il cor tel dice: ma in me poi la colpa Non rovesciarne tu.

Cheren.

No, no: sii certo.

Parmen. Dunque tu il vuoi?

Cherea.

Sì, il voglio, e tel comando

E vi ti sforzo: nè d'averlo imposto Mai niegherò. Vieni.

Parmen.

Mi assista il Cielo!

# ATTO TERZO.

#### SCENA I.

#### TRASONE, GNATONE, PARMENONE.

Trasone. Taide, davver, del dono emmi tenuta?

Gnatone. Tenutissima.

Trasone. E lieta assai? dicestimi...

Gnatone. Sì: ma non tanto del regalo stesso,

Quanto d'averlo ella da te: oh! di questo

È veramente trionfante.

Parmen. (Da se) Io vengo

Un po' a spiar del quando potrò porre A Taide in casa il padroncino Eunuco.

Ma Trason veggo: zitti.

Trasone. Ell'è una mia

Propria sorte, che in tutto quel che imprendo

A tutti piaccio.

Gnatone. Hollo osservato anch'io.

Trasone. Lo stesso Re, m'era tenuto sempre

Di quant'io fea, moltissimo: e non era

Così degli altri.

Gnatone. Eh! dall'altrui fatica

Spesso la propria gloria con un motto Trar sa chi ha sale in zucca quanto n'hai.

Trasone. L'hai detta.

Gnatone. Al Re tu dunque al par degli occhi...

Trasone. Appunto.

Gnatone. Caro t'eri?

Trasone. Anzi l'intero

Esercito affidavami, e in Consiglio

Pur di me sol valeasi.

Gnatone. Oh! vedi cosa!

Trasone. Così alle volte, quando sazio egli era

De' cortigiani, o se gli affari in ira Prendea, volendo ei riposarsi, e trarsi...

M'intendi?

Gnatone. Appieno; e trarsi fuor del cuore Quella misera noja.

Trasone. Ben ci sei.

Allor me solo a mensa volea seco...

Gnatone. Capperi! un Re di fine gusto è questo.

Trasone. Gli è un uom, che pochi ne gabella.

Gnatone. (Forse da se) Punti,

Direi, poich'e' ti sceglie.

Trasone. Invidiato

Quind'io da tutti; e sotto voce tutti Dietro a mordermi; ed io, nè un fico pure A prezzarli; ed i miseri, a disfarsi Dal livor tanto, e indarno. Ma, fra questi, Più ricco d'astio distingueasi un certo, Ch'agli Indiani Elefanti avea preposto Il Re. Costui, m'era molesto troppo; Ond'io gli dissi un dì: Stratone, in grazia,

Se' tu bestial perchè alle bestie imperi? Oh! bel motto, per dio; dotto e sottile.

Gnatone. Oh! bel motto, per dio; dotto e sottile Corbezzoli! l'hai morto. E che rispose?

Trasone. Muto, dal colpo...

Gnatone. Ogni uom, per meno il fora.

Parmen, de disparte Oh ciel! tu il vedi, se di birbi un pajo V'ha che a questo si agguagli!

Trasone. E di quell'altro, Del Rodïotto, non tel dissi io mai,

Gnaton; com'io al convito il bezzicava?

Gnatone. No, mai: narralmi, prego. — Ei me l'ha detto Mille e più volte già.

Trasone.

Meco a un convito
Stava costui, ch'io dico, un Rodïotto,
Giovin di primo pelo. Io vi ci avea
Una mia donna di piacere. Ei dassi
A farle occhietti, e a canzonarmi. Io tosto:
\*Che fai tu, sfacciatello? donne adocchi,
Mentre per donna altri te stesso adopra?

Gnatone. Ah ah... che il riso...

Trasone. Cos'è stato?

Gnatone... ...Affogami... Lepido, arguto, sontüoso! il pari

Non fu mai detto: è veramente tuo, Questo bel sal? deb. dimmi; antico io 'l tenni.

Trasone. Altre volte l'udisti?

Gnatone. Eh, spesso; ei passa Fra i primi sali conosciuti.

Trasone. È mio.

Gnatone. Peccato, l'abbi detto a un ragazzaccio, Benchè insolente, libero! Parmen. (la se) Ti fiacchino

Il collo i Numi.

Gnatone. Ed egli a ciò ?...

Trasone. Fu morto:

E quanti udïan, scoppiavan dalle risa. Finì la cosa, ch'io 'l terror di tutti Co' motti mici mi feci.

Cinatone. Era ben dritto.

Trasone. Or, che di' tu, degg'io qui presso Taide Scolpandomi, sgombrarla dal sospetto Ch'ell'ha di me? ch'io la donata ancella Ami pur anco?

Gnatone. Anzi: più sempre adoprati
Per fargliel via più credere.

Trasone. A qual fine?

Gnatone. Not sai? Già che talvolta ella menzione
Ti fa di Fedria, e laudalo, per farti
Rabbia, e null'altro...

Trasone. Intendo.

Cinatone. Acciò nol faccia,
Questo fia 'l sol rimedio. Ov'ella innanzi

Porrà il suo Fedria; e innanzi tu, con Panfila. Quand'ella dice: Invitiam Fedria a cena: Tu; Stuzzichiam Panfila al canto. S'ella Ponsi a vantare la di lui bellezza: Tu vanta l'altra: e così, in somma, rendi Mordacemente a Taide la pariglia.

Trasone. Ciò veramente gioverebbe, quando Ella davver mi amasse.

Gnatone.

Assai t'ama ella,
Poich'ama e aspetta i doni tuoi: c'è via
Di ben ferirla: col timor s'inceppa,
Che altrove tu gli amati doni, irato,
A rivolger non abbi. Ella, ciò sempre
Ben temerà.

Trasone. Sei savio. In mente ancora Ciò caduto non m'era.

Gnatone. Eh, Trason scherza.

Vuoi dir che a ciò finora non pensavi.

Ma tu in pensarvi, trovavi assai meglio.

## SCENA II.

TAIDE, TRASONE, GNATONE, PARMENONE, PITIA.

Udito aver del guerrier mio la voce Taide. Or or, mi parve. Oh! ve'llo appunto. Addio. Caro Trasone.

Oh! Taide mia: che fai, Trasone. Cuor del mio corpo? un pocolin più m'ami, Da ch'io la bella cantatrice in dono T'invïai?

Parmen, (la se) Bel principio! delicati Detti!

Più sempre, e per te stesso, io t'amo. Taide. Gnatone. A cena dunque, a cena. Olà che indugi? Parmen. (la se Ecco adesso quest'altro: un figliuoletto Ei par col babbo.

A cena andiam; non io Taide. V'indugio.

Parmen, Da se, poi a Taide sola) Ad essa andrommene, fingendo Di uscir pur ora. - O Taide, altrove forse Stai tu per irne?

Taide. Oh! Parmenone: in vero. Ben festi... Io vo, ma sol per oggi...

Parmen.

E che? nol vedi tu costui? Taide.

Si, il veggo: Parmen. E noja dammi. Quando il vogli, i doni Di Fedria reco.

Trasone, Rivolgendosi verso Taide) Or che si aspetta? andianne... In grazia, con tua pace, a noi pur anche Parmen. Lecito sia il parlare, il patteggiare, E il regalarle quel che parci e piace.

Be' doni, affè, dopo i regali miei, Trasone. Saranno i vostri.

Or si vedranno. Ehi, voi, Parmen. Traete fuor que' ch'io vi dissi; e tosto. Su, su t'inoltra. Ecco, un'ancella è questa, Cercata infino in Etiopia.

In questa. Trasone.

Tre mine ha speso.

Se ci arriva. Gnatone. Ehi, Doro; Parmen.

Ove se' tu? via, appressati. Un Eunuco

Eccoti, o Taide, Or vedi età, freschezza! Nobile aspetto!

Taide. Oh bello! bello, in vero.

Parmen ('he ne di' tu. Gnatone? hai tu che apporvi? E tu. Trasone? — E' taccionsi: gran laude! — E ponlo a proya, o in lettere, o in palestra, O vogli anco nel canto: tel do sperto In quante nobili arti a giovinetto Ingenuo stian bene.

Trasone. Bell'Eunuco!

Io. benchè casto, a un mio bisogno, forse... E aggiungi poi, che chi tai doni manda Parmen. Non pone in patto, che si escluda ogni altro, Nè che tu tutta per lui sol respiri. E battaglie ei non narra, e non fa pompa Di cicatrici: nè ti vieta tutto. Come taluno. Ma bensì, a tua posta,

Quando il vorrai, quando nessun nessuno Disappunto ei faratti, allor fia pago

Se tu il ricevi pure.

Trasone. Costui, parmi, Servitor di padron povero, e gretto. Sì, per dio: che nessun si manterrebbe Gnatone.

Costui per servo, s'egli avesse i mezzi D'averne un meglio.

Taci, o tu, ch'io tengo Parmen. Per feccia di genía: tu che adulare Puoi fin costui: tu caveresti, credo, La tua pietanza di mezzo alle fiamme.

Or via, si va? Trasone.

Taide. Questi due schiavi pria Metto in casa, e certi ordini vi lascio, Poi di subito riedo.

Trasone. Ed io men vado.

Tu, Gnatóne, qui aspettala. Parmen.

Leso il decoro imperial Trasónico, S'ei fosse visto ir per le vie con Taide.

Trasone. Che val, ch'io a te favelli più? tu sei, Com'è il padrone tuo.

Gnatone. Ah ah... ch'io scoppio.

Trasone. Che tanto ridi?

Gnatone. Ah ah... ben detto; bene: E questo sale d'ora, ricordommi Quel del Rodiotto. Ma, Taide già torna.

Trasone. Va dunque primo: e tutto fammi in punto Trovare in casa.

Gnatone. Io volo.

Taide. (Bentro, e uscendo) Bada bene.

Pitia, se mai ci capita Cremete, A pregarlo di attendermi; se poi Non gli è comodo, pregalo ch'ei torni; E se nol può, fa che a trovarmi ei venga.

Pitia. Così farò.

Taide. Che ho altro?... altro da dirti Aveva io, parmi. Ah: Con amore e cura Codesta nuova ancella mia si tratti;

E siate in casa.

Trasone. Andiamo.

Taide. (Ad altre ancelle) E voi, seguitemi.

#### SCENA III.

# CREMETE, POI PITIA.

Cremete. In verità, che quanto più ci penso, Più mi convinco che codesta Taide Appicear vuolmi un qualche diavol nero; Con tante astuzie farmi cader tenta. Or dianzi fammi ella chiamar: dirammi Talun: che hai seco a fare? Nè pur vista L'aveva io mai. Ci vengo; ecco trovata, Per far ch'io resti, una ragion: mi dice. Ch'ella ai Numi è divota, e ch'or dee meco D'un serio affar trattare. In me il sospetto Già s'era messo, che del tristo v'era Sotto questi preamboli. Ella intanto, A sedermisi accanto, e mi si offrire Tutta, e parole a ricercar si dava: E al fin de' fini, il discorso freddandosi, Conchiudea in domandarmi, da qual tempo Morti mi fosser padre e madre. È un pezzo, Dich'io. Ma, in Sunnio hai tu una villa? e, quanto Lungi dal mar sta ella? Grazie; credo Che la mia villa piacele: sperava Di ciuffarmela forse. E proseguiva: Ma, una sorella tua, Cremete, in mare Non periva? con essa altri chi v'era? Quant'anni ayea all'incirca, quando ruppe? Potria alcun riconoscerla? — Per dio:

L'interrogarmi su ciò tanto, è forse
Una qualche sua mira (eh, son sfacciate
Codeste donne) di spacciar se stessa
Per quella mia annegata sorellina?
Ma quella, se vivesse, avrebbe adesso
Sedici anni e non più; mentre pur Taide
È un pocolino, e più di me, matura.
Ed ora, un'altra volta fa pregarmi
Seriamente, ch'io torni. O dica tosto
Quel che mi vuole, o non mi tedj omai.
Questa è l'ultima, certo, ch'io ci vengo.
Ehi; di casa; chi v'è? Son io, Cremete.
Oh! Cremetino, carino.

Pitia. Oh!

Cremete. Se il dico:

Qui mi si tendon trappole.

Pitia. Lasciava

Taide, uscendo, a me detto, che pregavati Istantemente di tornar domane.

Cremete. Doman, vo in villa.

Pitia. Deh! ten priego, tornaci.

Cremete. Non posso, dico.

Pitia. Or dunque un po' l'attendi,

Finch'ella torni.

Cremete. Nè ciò pur...

Pitia. Perchè eh?

Cremete mio?

Cremete. Ti scosterai? sguajata.

Pitia. Se fermo sei così, deh! dunque vogli

Passar dov'ella or trovasi.

Cremete. Ci vado.

Pitia. Doria, in casa Trason conducil tosto.

# SCENA IV.

#### ANTIFONE.

Antifone. Eppur per oggi stabilimmo jeri,
Nel Piréo, fra parecchi giovanetti,
Di far la cena. E sopracciò nomato
Cherea ne fu; messi su i pegni; il luogo
Fissato, il tempo. Ed or, già scorsa è l'ora:
Nel luogo detto, nulla havvi di presto;
Cherea stesso, nè là, nè altrove trovasi;
Affè; non so che mi dir, che pensarmi.
Ma poi che gli altri incaricato mi hanno

Di cercarne, farollo. A casa sua Vediam pria, s'ei ci fosse... Ma, chi viene Fuor dell'ostel di Taide? olà, che veggo? È egli. o no? desso è, per dio. Ma qualc Figura è mai? qual abito! una qualche Tristizia v'è là sotto; non mi sazio Nè di congetturar, nè di ammirarmi. Ma, che che sia, da lungi osservar, prima D'interrogarlo, io 'l voglio.

### SCENA V.

## CHEREA, POL ANTIFONE.

Cheren. (I scendo dubbioso) Havvi qui niuno?... Nessuno v'ha. — Sieguemi alcun di casa?... Nessun mi segue. — Or potrò dare io sfogo All'allegrezza mia? Giove, ora è il tempo. Or che più nulla a desïar mi resta, Di levarmi di vita. Io sempre tremo, Che un qualche amaro a contrastar mi venga Le mie immense dolcezze. — Ora incapparmi Vorrei dayvero in alcun curioso \*Che mi seguisse, e interrogasse, e seccasse Ed ammazzasse con domande mille: Che fai? di che sei lieto? dove vai? Dond'esci? dove diavol t'hai pescato Questa maschera? a che? sei sano, o pazzo? Antifone, A lui men vo, per dargli quel ch'ei cerca. — Cherea, che fai? che viene a dir quest'abito? Di che sei lieto? che pretendi? or pazzo Se' tu? perchè mi guardi? perchè taci? Cherea. Oh dì beato, questo! Amico, addio: Nullo incontrare al par di te, bramava. Antifone. Narrami, prego, or ciò che sia... Cherea. Te prego Anzi, e scongiuro io d'ascoltarmi. Nota Etti costei, che il mio fratel corteggia? Antifone. Mi è nota, sì: Taide, mi pare... Cherea. Appunto Dessa. In tal nome io la mi rammentava. Antifone. Oggi a costei donavasi una vergine, Cherea. Di cui che vale, Antifon, ch'io ti narri

E al cielo innalzi la beltà? tu sai

S'io di beltà m'intenda: e questa a prima Colpito mi ha.

Antifone.

Dayvero

Cherea.

Anco tu stesso.

Vedendola, diresti, che nessuna Può pareggiarla. Che più? ne impazziva Io già, quand'ecco ad ottenerla un mezzo \*M'offre la sorte. Fedria, un Eunuco Per regalarlo a Taide avea comprato, E non mandato ancora. Ebbine fiato Dal suo Parmenon io, sì che afferrai L'occasione tosto.

Antifone. Cherea.

Oh! come? dimmi. Zitto; e il saprai più tosto. C'intendemmo Di Fedria il servo ed io, sì che in colui Travestendomi, a Taide io fui condotto

In vece d'esso. Dell'Eunneo?

Antifone. Cherea.

Cherea.

Antifone. Ma, al fin, qual pro tornartene dovea? Oh bella! e il chiedi tu? vederla, udirla, Starmi con essa a mio piacer: ti pare Lieve cagion, lieve guadagno, il mio? Son regalato dunque, e Taide tosto Lieta di me, dentro a sue case pommi, E la vergine sua vuol custodita...

Antifone. Da chi, da te?

Cherea.

Da me.

Antifone.

Fedel custode.

Per mia fe!

Cherea.

Mi comanda, ch'uom nessuno Le si accosti, e ch'io mai non me ne scosti; Ch'anzi solo con sola, nel più interno Della casa, con essa io sempre stia. Modestamente guardandomi a' piedi, Madonna sì, le dico.

Antifone.

Poverino!

Cherea.

Quindi ella a me: vo fuor di casa a cena; Ch'io sia obbedita, bada. E in così dirmi, Esce col più delle sue ancelle: alcune, Ma giovanette nescie, alla donzella Addette, vi rimangono, Si danno Queste a drittura a prepararle il bagno: Io l'esorto a far presto. Intanto, assisa Nel gabinetto la fanciulla, a un quadro

Ivi appeso mirava: era il dipinto, Giove che in pioggia d'oro a Danae in grembo Pur s'introduce: ed a mirarlo anch'io Mi pongo. E tanto più mi gongolava Tacitamente in petto il cuor, pensando Ch'egli un di pur questo mio scherzo istesso Oprato avea: converso in uomo un Nume: E qual Nume? il terribile, che il mondo Col trisulco suo folgore rintrona: E un tanto Dio, pur venne di nascosto Giù, qual gattuccio per l'altrui grondaie, Ad ingarabullare una sua donna: E un omicciuol com'io, ciò non farebbe? Ben venni jo, sì; nè me ne pento. In questa, Le vengon dir, ch'è lesto il bagno; ed ella. Va, si bagna, ritorna, e a letto posta Vien dalle fanticelle. Io, sto aspettando, Se nulla mi s'impone; ed eccone una, Che dicemi: Ehi, tu Doro, to' il ventaglio, E fin che noi bagniamci, a questo modo Sventolinala un po': bagnate noi, Ti laverai pur tu, se il vuoi. Con viso Scontento, io piglio il ventaglino...

Antifone.

Oh! allora.

Allora sì questa tua faccia tosta Avrei voluto godermi! vederti, Disadattone in femminil contegno, Col ventaglino in pugno!

Cherea.

E appena detto,
Corrono al bagno tutte a un tratto; ed ivi
Fan tutte insieme il gran chiasso, che suolsi
Quando è fuori il padrone. Intanto, assonna
A poco a poco la fanciulla. Io adocchio
Così a traverso al ventaglin, di furto;
E intorno intorno a un tempo ben mi guardo.
Se il tutto è certo; e vistomi sicuro,
Il chiavistel chiudo d'un salto.

Antifone. E allora? Cherea. E allora? sciocco; e allor che fatto avresti? Antifone. Sciocca domanda; è vero.
Cherea. Una sì acconcia

Occasion, sì tosta, sì bramata, Sì inaspettata, a perderla ch'i' avesssi? Stato allor sì, per dio, sarei davvero Quel ch'io d'esser fingea. Antifone. Beu di', per dio.

Ma, a che siam noi frattanto, della cena?

Cherea. Presta ell'è.

Antifone. Magra fia. Dove? In tua casa?

Cherea. No: da Disco, liberto.

Antifone. Oh! lunge assai:

Tanto più dunque a fretta andiam. Ma cangia

D'abito pria.

Cherea. Ma, dove (oimè!) cangiarne?

\*Per paura di Fedria, non oso

Tornare in casa; e temo anche del padre,

Che già di villa ritornato sia.

Antifone. Vien da me dunque; è tutto strada, e quivi

Potrai spogliarti.

Cherea. A maraviglia: andiamvi.

Voglio anco teco consigliarmi, come

Far mia costei si possa.

Antifone. Avviseremci.

# ATTO QUARTO.

# SCENA I.

### DORIA.

Doria. Affeddedieci, non ho visto mai Trasone tanto in bestia: me meschina! Temo ch'oggi quel pazzo un qualche brutto Scherzo non faccia a Taide mia. Condotto Io v'ebbi appena il giovine Cremete, Fratel (dic'ei) della donzella nostra, Che Taide Trason prega d'invitarlo Con loro a cena. Il che a Trason non piace, E tosto ingrugna, ma negar non osa. Taide insiste: e il facea, per poter quindi \*A suo bell'agio parlar con Cremete \*Circa alla suora sua, com'ella brama \*Già da gran tempo; e s'ei non sta, nol puote. Trasone al fin, di mala grazia, invitalo; Cremete accetta, e a favellar si pone Con Taide. Il soldataccio tosto pensa Ch'è un suo rival costui, che Taide a forza

Gliel fea venir su gli occhi; onde contr'essa Vuol dispettoso oprar. Vanne, o ragazzo, (Ei grida) e adduci Panfila, che un poco Qui ci trastulli, Esclama Taide: Eh via: Panfila meco a cena? Anzi: dic'egli: Panfila appunto. E qui comincia il chiasso. Tratta in disparte intanto, Taide diemmi Gli ori suoi tutti onde spogliossi. A casa Io li riporto: e questi ornati segno Mi son di certo, che di là trarrassi Taide tantosto, subito che il possa.

# SCENA IL

### FEDRIA.

Fedria. Strada facendo per irmene in villa, A ruminare d'una in altra cosa Io cominciava, come suolsi quando Si ha dei fastidi, e il tutto porre al peggio: Per farla breve, in tai pensier trapasso. Senza avvedermen, la mia villa: e lungi Ben era jo già, quando pur me n'avvidi. Bestemmiando, ritorno, Giunto al viottolo, Mi soffermo: e fra me principio a dire: Due giorni io qui? solo, senz'essa? e poi Che monta ciò? Ma è un nulla. Come, un nulla? \*Non ch'io pur non toccarla, nè vederla Pure potrò? se non mi si dà quello, Mi si dia questo almeno. È ben qualcosa Per un amante, il sol veder da lungi. E in così dir, rioltrepasso a posta La villa mia. - Ma Pitia fuori a un tratto, Spayentata sen esce! or, che mai fia?

## SCENA III.

PITIA, FEDRIA, POI DORIA.

Dove trovar quell'empio furfantaccio? Pitia. Misera me! dove cercarne? Ch'abbia Osato costui tanto? un tal delitto Temerario compire ? Oimè!... Oimè.

Temer mi fa il suo dire.

Fedria.

Pitia. E non contento
Di strazïar la donzelletta, osava
Anco il ribaldo e le vesti e i capelli

Lacera e rotta lasciarcela.

Fedria. Oh! oh!

Pitia. Che s'io il tenessi, oh come con quest'ugne Mi avventerei di quel maliardo al collo!

Fedria. Un qualche sconció, ch'io non so, succede, Assente me. Sappiasi. — O Pitia, e dove Sì a fretta corri? di chi in traccia?

Pitia.

O Fedria,

Di chi vo in traccia?... Or va, tu co' tuoi doni,

Sgraziati tanto: affè, bei doni!...

Fedria. Or dimmi,

Che diavol è?

Pitia.

Mel chiedi? Quel tuo Eunuco,
('he ci donasti, fatto egli ha un bel chiasso, eh?
La verginella, che Trason ci dava,
Ei se l'ha colta.

Fedria. Oh! che di' tu?

Pitia. Son morta.

Fedria. Bevuto hai tu.

Pitia. Bevuto avesser quelli Che mal mi vonno, del velen ch'io bevvi.

Doria. (Escado) Oh! Pitia mia, ten prego, che stranezza Fu questa mai?

Fedria. Ma tu deliri: or, come

Pitia.

E che sommi io!

Chi colui fosse! il fatto parla. E stassi

La donzella piangendo; e, interrogata

Di quel ch'è stato, si périta e tace.

E il galantuom, più non si vede intanto.

Anzi, ho paura (ahi trista a me!) ch'ei seco

Alcuna cosa abbia involata.

Fedria.

E' fammi
Strasecolar, costui: ma pur, non puote
Essersi altrove ritratto il dappoco,
Se non se a casa mia: forse ei saravvi.

Pitia. Appuralo, di grazia.

Fedria. (Entrando in casa) Il saprem tosto.

Doria. Oimè, oimè! Pitia mia; che un sì nefando Misfatto io mai nè in detti pur provava.

Pitia. Affè, ch'io ben avea sentito dire Che donnajuoli eran davver gli Eunuchi, Ma inconcludenti. Ed io (trista me!) punto Nol rimembrai; che mai non gli avrei data La donzella in custodia; anzi lo avrei Tenuto altrove e sotto chiave.

# SCENA IV.

FEDRIA, L'EUNUCO, PITIA, DORIA.

Fedria. Or esci. Esci, o ribaldo. E che ? tu fai passetti ?

Via fuori su, cammina, sciagurato, Fuggiasco.

l' Eunuco. Abbi pietà...

Fedria. Che vedo? in altre

Vesti? perchè, furfante? perchè in casa Tornato sei? perchè non parli? oh vedi Boccaccie, ei fa! — Davver, Pitia, che s'io Poco tardava, non l'avrei trovato Più da me, no: sì bene erasi acconcio

Per fuggirsene.

Pitia. Or, pregoti, ov'è Doro?

Fedria. Oh bella! eccolo.

Pitia. Oh! bene...

Doria. Bene. Dove?

Fedria. Dove? nol vedi?

Pitia. Io 'l vedo ? qual ?...

Fedria. Costui.

Pitia. Chi è 'gli costui?

Fedria. Quel ch'io diedi oggi a voi.

Pitia. Fedria, nessuna oggi di noi vedeva Con gli occhi suoi costui.

Fedria. Come? nol vide?...

Pitia. In grazia, e credestù che a noi condotto Costni venisse?

Fedria. Nessun altro io n'ebbi.

Pitia. Eh via. Non è da compararsi pure Questo a quell'altro. Egli era un giovinetto Di non servil sembianza, bello...

Fedria. Ei parve

Tale allor, perchè in altre ornate spoglie Avvolto egli era; or, disadorno d'esse, Brutto ti pare.

Pitia. Eh! che di' tu ? v'è troppa

La differenza. A noi quest'oggi dato Fu un giovincello, davver da vedersi: Quest'è attempato, vieto, grave, vecchio, Color di topo.

Fedria. Oh! che favola è questa?

> Mi traggi a tal, ch'io stesso or più non sappia Quel ch'i' facessi. - Ehi, tu: non t'ho io compro?

l' Eunuco, M'hai compro, sì.

Pitia. Comandagli, che adesso

Egli risponda a me.

Di' su. Fedria.

Pitia. Venisti Oggi tu a noi? - Ben vedi; ei, di no, dice. Ma un altro ben ci venne, d'anni sedici,

Cui Parménone addusse.

Fedria. Or via, da prima. Tu dimmi, su; dond'hai gueste tue spoglie? Tu taci? Figuraccio: e nol dirai?

l' Eunico. Venne Cherea...

Fedria. Fratelmo?

l' Eunuco. Sì. davvero...

Fedria. Quando?

1º Eunuco. Oggi. Fedria. Un pezzo fa?

l' Eunuco. Testè.

Fedria. Con eni ?

l'Eunuco. Con Parmenone.

Fedria. Avevil visto pria? l'Eunuco. No; nè chi ei fosse aveva udito io mai.

Donde dunque il sapevi a me fratello? l'Eunuco, Parmenone il dicea: diemmi egli questa

Veste...

Fedria. Ahi me lasso!...

l' Eunuco. Ed ei la mia si pose:

Poscia ambo insieme se n'usciron... Pitia. Parti

Chiaro abbastanza adesso, ch'io non bevvi, Nè ti mentiva? e adesso ti par chiaro, Come alla vergin si facesse il giuoco?

Sciocca; e che? credi a ciò ch'ei dice? Fedria. Pitia. Io credo

A ciò che ho visto.

Fedria. Un pocolin ti scosta, Pitia, da me. Mi senti, eh, tu? Dell'altro

Un pochin più: basta or così. — Ridimmi

Or tu: la veste tua Cherea ti trasse?

l' Eunuco. Appunto.

Fedria. E a se la pose?

l'Eunuco. Appunto.

Fedria. E in vece
Di te condotto ei fu di Taide in casa?

l' Eunuco. A puntino.

Fedria. Per Giove! Ahi scellerato,

Temerario ch'egli è...

Pitia. Me lassa! e ancora Dubiti tu del brutto indegno scherzo,

Che ci vien fatto?

Fedria.. Eh! che in costui tu creda.

Non-mi-stupisce. — (Da se; poi a Doro sotto voce)

Io non so più che dirmi. Ehi tu, Doro, rinnega quanto hai detto. — Albro, al alta socci E non fia ch'oggi da te possa io il vero

Cavar fuori? Veduto hai Cherea dunque,

Il fratel mio?

l'Eunuco. (O impaurito, o d'accordo con Fedria) No, no.

Fedria. Senza picchiarti,

Tu non confesserai; già il veggo. Sieguimi Tosto in costà. (A Pitia, e Doria) L'udiste? or sì, or no: Costui tentenna. (All'Euroco, sotto roce) Pregami.

l' Ennuco.

Scongiuroti,

Non mi picchiare, o Fedria.

Fedria. (Finge di batterlo, appena entrato) Su, in casa.

l'Eunuco. Ahi! ahi! non più...

Fedria. Da questo guazzabuglio

Fra se, prima di seguire in cusa l'Eunuco)

In altro modo non so uscirne a onore:
Già il colpo è fatto. — (Rientrando, all'Eunuco già entrato)

E, tu impostor, per anco

Mi burlerai? no. no...

Pitia. Per me son tanto Certa, ch'è di Parmenone una trama, Quant'io il sono or d'esistere.

Doria. Gli è lui,

Di certo.

Pitia. Ma, per dio, troverò modo
Di rendergli oggi la pariglia. Intanto,
Doria, che avvisi or s'abbia a far da noi?

Doria. Circa alla vergin eh?

Pitia. Sì; debb'io dirlo,

Ovver tacerlo?

Doria. Affè, se accorta sei, Ignora quanto e dell'Eunuco e d'essa

Pur sai: così te cavi d'ogni impaccio. E fai servizio alla donzella. Nulla Dir altro dei, fuorchè, fuggiasi Doro.

Pitia. Così vo' fare.

Doria. Ma, Cremete io veggo:

Che Taide già sen torni?

Pitia. Perchè Taide ?...

Doria. Perchè all'uscir di casa Trason io, C'era del brutto già fra Taide ed esso.

Pitia. Rïentra tu, con que' giojelli: io voglio Da Cremete informarmi quel che sia.

# SCENA V.

## CREMETE, PITIA.

Cremete. Sì, sì davver, per dio, gabbato i' sono:

Bevuto ho troppo. Eppur, finch'era a mensa,
Oh quanto mi tenea sobrio pulito!

Appena in piè, non mi trovo nè gambe,
Nè mente intera.

Pitia. Cremete.

Cremete.

Chi chiama?

Oh! Pitia, tu? Deh! quanto assai più bella

Or mi sembri che dianzi!

Pitia. E affè, tu quanto

Festevol più!

Cremete.

Per dio, vero è il proverbio:
Senza Cerere e Bacco, è un ghiaccio Venere.
Ma Taide è qui già pria di me, senz'altro.
Pitia.

Ella Trason dunque lasciò?...

Cremete. A quest'ora?

È un secolo. Si son mangiati l'anima Fra loro.

Pitia. E di seguirla non ti disse?
Cremete. Ella nol disse, ma accennommi uscendo.

Pitia. E non bastava questo?

Cremete.

A dirti il vero,
Non me n'avvidi io subito; ma femmi
Di ciò accorto Trason, coll' espulsarmi
Iratamente. Ma, ecco Taide; è strano
Ch'io, mosso dopo, innanzi lei sia giunto.

# SCENA VI.

## TAIDE, CREMETE, PITIA.

Taide, Von udita da Cremete Credo, per certo, ei ci verrà a momenti Per tor Panfila a me: ma sì ci venga: Provisi. Affè, se col mignolo pure E' mai la tocca, caveremgli tosto Gli occhiacci. Le sue baje e paroloni Sopporterò, finchè son vento; ov'egli Venisse ai fatti, e' toccheranne.

Cremete. Taide.

lo già son qui da un pezzo.

Taide. Oh! mio Cremete. Te appunto aspettav'io. Sai tu, che t'eri La cagion tu di quel garbuglio? e quindi.

Ch'egli è del tutto un affar tuo?

Mio affare? Cremete.

Come? quasi io costà...

Taide. Chiara è la cosa: Per volerti io render la tua suora,

Ebbi a soffrir quanto vedesti.

Ov'è ella? Cremete.

Taide. In casa mia la tengo.

Cremete. Oh oh!

Taide. Che c'è 'gli?

Io l'ho allevata da par vostri...

Cremete. Il dici.

Taide. Dico quel ch'è; tosto il vedrai, poich'io A te la dono, nè un danar del costo Da te ripeto.

Cremete. Ed io, Taide, qual merti,

Terrotten conto.

Taide. Ma bada, o Cremete, Di non la perder or, pria che tu l'abbi Ricevuta da me : ch'ella è costei La stessa appunto, ch'or per forza a tormi

Trason verrà. - Pitia, tu intanto in casa Vanne, e qui reca il cestellin coi segni.

Cremete. Il vedi tu, Taide, venir Trasone?

Ov'è 'gli il cestellin ? Pitia.

Taide. Nella paniera.

\*Finirai tu, nojosa?

Cremete. E credi tu ch'ei venga in forza? Ah ah!...

Taide. Di grazia, galantuom, se' tu un vigliacco? Cremete. Eh via; vigliacco? e' non v'è l'uom vivente. Che il sia meno di me.

Taide. Tal è il nostr'uopo. Cremete. Non vorrei già, che tu per un dappoco

M'avessi a avere.

Taide.

Hai da rifletter anco,
Che t'hai da far con uom ch'è qui straniero,
Men di te noto, meno amici, meno
Potente...

Cremete.

Il so codesto. Ma, gli è pazza
Cosa, il dar luogo a ciò che schivar puossi.

Meglio è piuttosto antivenir, che avuto
Oltraggio vendicare. Taide, in casa
Chiuditi or tu per bene, mentr'io vado
Quassù pel foro. I' vo' cercarmi gente
Che meco assista a questa rissa.

Taide. E, statti.

Cremete. No. no: meglio è così.

Taide. Rimanti, dico.

Cremete. Lasciami; i' torno...

Tu sol dirai, Cremete, che costei

È la sorella tua; da te smarrita Piccina, ed or riconosciuta: e i segni Mostra ad un tempo.

Pitia. Eccoli appunto.

Taide. Tienli. E s'ei fa il chiasso, traggilo in giudizio.

Hai tu capito?

Cremete A maraviglia.

Taide. Vedi

Di farti onor quand'egli giunga, e dirgli Quant'io diviso.

Cremete Il dirò, sì.

Taide.

Raccogli
Su il pallio tuo frattanto, ch'ei ti casca.
Povera me! che questo mio campione
Di chi il difenda abbisogna egli stesso.

## SCENA VII.

TRASONE, GNATONE, SANGA, CREMETE, TAIDE;
E SEGUACI DI TRASONE.

Trasone. Ch'io mi trangugj un tanto affronto? ah! pria Morir vogl'io, Gnatone. Su, seguitemi, Simalïon, Doráce, e tu Sirísco; Venite; io primo espugnerò la casa...

Gnatone. Ben fatto.

Trasone. E fuor la vergine trarronne.

Gnatone. A dritto.

Trasone. E Taide acconcierò a dovere.

Gnatone. A maraviglia.

Trasone.

Qua, Doráce, in mezzo
Tu della pugna, con la ferrea lieva.
Simalion, tu al corno manco; al destro,
Sirísco, tu. Dove son gli altri? ov'è 'gli
Il centurion mio Sanga, col drappello

Dei predoni?

Sanga. Ecco Sanga.

Trasone. E che ? ti pensi Pugnar col strofinacciolo, poltrone,

Che in man tel rechi?

Sanga.

A me, di' tu ? Ben io
De' combattenti l'impeto, e il valore
Del capitan sapea; quindi il recai
Per le ferite rasciugar, che troppo
Scorrerà il sangue.

Trasone. Ove son gli altri?

Sanga. E quali?

(Malora!) e chi altri v'ha? Sannion soletto
A custodir riman la casa.

Trasone. Or questi
Sien qui da te schierati; io men vo dietro,

E darò quindi a tutti il cenno.

Gnatone. (Da se)

Ah! questo.

Questo è sapere! in schiera gli altri; e tosto, Se stesso in salvo.

Trasone. In guisa tal già Pirro
Alla pugna ordinossi.

Creméte. (Finora stato in disparte con Taide) Il vedi, o Taide, Com'ei disponsi ? Affè; il miglior partito Gli è di ben ben stangar la casa. Taide.

Ov'egli

Fosse l'uom, ch'ei ti par: ma gli è un ranésio:

Non ne temere.

Trasone. Or, che ten par, Gnatone? Gnatone, Troppo vorrei, ch'or tu la fromba avessi,

Per di qui saettarli da lontano Nascostamente; e' fugheriansi presto.

Trasone. Ma, Taide ecco vegg'io.

Gnatone. Dunque, assaliamola.

Trasone. Statti. Chi è savio dee tutto tentare, Pria che all'armi venirne. Chi sa, s'ella Pria che sforzata, ora obbedir non vuolmi?

Gnatone. Poffarebacco! quel ch'egli è il sapere! Non mi ti frego io mai, ch'io non e'impari.

Trasone. Taide, alla prima su questo rispondimi.

Nel regalarti io la donzella, i patti

Nostri non fur, che per me sol tu stessi

Questi duo dì ? non l'hai tu detto ?

Taide. Ebbene,

Che inferir vuoi?

Trasone.

Tu il chiedi? tu, che ardita
Fosti di trarmi innanzi agli occhi in casa
Un altro amante tuo?...

Taide. Perchè non cerchi Garbuglio tu con lui?

Trasone. Tu, che sottratta
Da me ti sei con lui?

Taide. Così mi piacque. Trasone. Qui dunque or tosto Panfila mi rendi:

Fuorch'abbi gusto, ch'io la tolga a forza. Cremete. (Mostradosi) Ch'ella ti renda Panfila? che t'osi
Toccarla tu, solenne?...

Gnatone. Oh! che fai ? taci.
Trasone. Che ti vai tu cercando ? ch'io non osi

Toccar la roba mia?...

Cremete. Che roba tua?

Gnatone. Bada, veh: non sai tu a cui
Oltraggio dici.

Cremete.

Eh; tommiti d'innanzi.

Ma tu, spaccone, or sai che c'è di nuovo?

Che, se oggi mai tu qui a rissar ti metti,

Farò che t'abbi un bel ricordo eterno

Di questo luogo, e giorno, ed uomo.

Gnatone. Duolmi

Assai per te, che un inimico farti Vogli d'un tanto personaggio.

Cremete. O via, Stu non m'esci de' piedi, oggi ti scemo

Io un po' la testa.

Gnatone. Si ch! così fai.

Can, che ti se'?

Trasone. Ma tu, chi sei? che vuoi?

Che hai seco a fare?

Cremete. Odilo. In prima io dico,

Ch'ella è libera...

Trasone. Panfila?

Cremete. Sì; ed Attica

Cittadina, ch'è più.

Trasone. Bò bò.

Cremete. E sorella

Trasone. Faccia tosta.

Cremete.
Onde, o messer soldato,
Ti manifesto che contr'essa nulla
Violenza farai. — Taide, frattanto
Lo per Sofronia la nutrice or vado:

Io per Sofronia la nutrice or vado; E lei presente, io mostrerò poi questi Non dubbi segni.

Trasone. E tu, impedirmi credi
Di torre il mio ?

Cremete. (Uscendo) Sì, il credo, e impedirotti.

Gnatone. L'udisti? ei si fa reo di ladroneccio:

Onesto a te basta.

Trasone. E tu, confermi, o Taide, Quanto ei ci disse ?

Taide. (Rientrando in casa) Va in giudizio, e trova C'hi a te risponda.

Trasone. Ed or, che facciam noi?

Gnatone. Andiameene: già già verratti innanzi Spontaneamente a supplicarti Taide,

Trasone. Il credi tu?

Gnatone. Son certo: emmi ben noto
Il donnesco talento: ove tu vogli,
Niegan elle; se nieghi, allor vonn'elle.

Trasone. Giusto estimi.

Gnatone. Accomiato io dunque omai Quest'esercito nostro?

Sanga. A senno tuo. Gnatone. Sanga, via su, come a soldati prodi

Conviensi, ai Lari ed agli alari a prova Fa che tu pensi.

Sanga. Ai patrii piatti abbiamo Già tutti volto l'animo.

Gnatone. Da bravo.

Trasone o Sanga, Voi di costà seguite i passi mici.

# ATTO QUINTO.

# SCENA L.

## TAIDE, PITIA.

Taide. E tu pur segui, sciagurata, a farmi
Quest'ambigue risposte? io so; non so;
\*Ei fuggissi; io sentiva; io non c'era...
Non mi dirai tu chiaramente dunque,
Tal ch'ella sia, la cosa? La donzella,
Tutta piangente e lacera le vesti,
Tacesi; in fuga, ito è l'Eunuco; or via,
Perchè, che fu? parla: ancor taci?

Pitia.

Che poss'io dirti? Havvi chi afferma, quello
Non essere un Eunuco.

Taide. E chi era ei dunque ?

Pitia. Codesto Cherea.

Taide. Qual Cherca?
Pitia. Codesto

Giovanettin, di Fedria tuo il fratello.

Taide. Che di' tu, strega?

Pitia. E sì di certo io 'l seppi.

Taide. Ma, come, come in casa mia costui?
Perchè vi fu condotto?

Pitia. Io non so dirti;

Taide. Credo, che già Panfila amasse ei pria.
Misera me! infelice, io son perduta,
Se quanto dici è vero. E di ciò forse

La verginella piange?

Pitia. Così il penso.

Taide. Che parli tu, sacrilega? codeste

Le inibizioni son, ch'io dianzi, uscendo,

Ti fea?

Pitia. Che ne poss'io ? Come ordinasti.

Taide.

Empia, l'agnella

Desti in custodia al lupo, Io stravergognomi,
D'esser così beffata. — Ma, che specie
D'uomo colà mi si appresenta?

Pitia.

Oh! zitto:

Zitto, padrona mia, di grazia: in porto
Siam noi: colui ci capita fra' piedi
Appunto.

Taide. Chi. colui ? dov'è ?

Pitia. A man manca:

Nol-vedi là ?

Taide. Sì, il veggo.

Pitia. Or, tosto tosto,

Fallo pigliare.

Taide. Non le ravvisande; E poi, che ne farenno. Stolta ?

Pitia. Che ne farai? bella domanda! —
Ve', per dio, se a guardarlo, del briccone
Non gli si vede in volto: non si vede?
Sì eh? francone egli è pur anco, e come!

# SCENA II.

## CHEREA, TAIDE, PITIA.

Cherea. A farl'apposta, d'Antifone in casa
S'avea a trovar e babbo e mamma entrambi;
Sì che a niun conto entrarci io mai potea,
Senza esser visto. E il peggio, mentre aspetto
La 'nanzi l'uscio, un conoscente mio
Venir mi veggo incontro. A gambe ratto
Io me la do d'un chiassolin nell'altro,
Svicolando a mia possa. Così venni
Ad involarmi tapinel dagli occhi
Di chi potea conoscermi. — Ma, è Taide,
Quella ch'io veggo ? è dessa. In dubbio sto:
Che farmi ?... E la mia Panfila ?... Ma, in somma
Che mi farà poi Taide ?...

Taide. Andianne a lui.
Galantuom, Doro, addio. Dimmi, fuggisti?...
Cherca. Sì, nol niego, Padrona.

Taide. E, bella cosa

Parti aver fatto?

Cherea.

Eh, no.

Taide.

Credi impunito Passartela?

Cherea.

Perdonami sol questo Unico fallo: e se più mai v'inciampo, Allor mi necidi.

Taide

Hai to temuto forse

Cherea.

La durezza mia troppa?

Taide.

Che dunque?

Or l'odi!

Cherea. Taide.

Pitia temei, che a te non m'accusasse. Che fatto avevi?

Cherea.

Un fallicello.

Pitia.

Un fallicello, sfacciatone? e lieve Cosa ti par lo stupro, a una donzella Libera cittadina?...

Oberea.

A me conserva

Io la stimai.

Pitia.

Conserva? appena tengomi Di non volarti sopra e scarmigliarti. Mostro, anco viene a sbeffeggiarci.

Taide. Pitia.

Eh, pazza,

Tacerai tu?

Perchè? davvero eh? torto Gli si farebbe al furfantel, s'io bene Lo scarmigliassi? e massime, quand'egli Schiavo tuo non si niega.

Taide.

A monte questo. Cherea, di te cosa non degna festi; Che, se a me tale oltraggio assai si addice. Troppo a te il farmel disdicea. Nè, in vero, Che debba io di codesta vergin farmi Avvisar so, tanto sturbato mi hai Ogni partito ragionevol: darla Com'era giusto, e com'io 'l volli, a' suoi, Più omai non posso; e un'occasion quest'era, Cherea, per me di farmeli ben saldi Amici miei.

Cherea.

Pur, da quest'oggi in poi Io, Taide, spero che perpetua s'abbia A far tra noi la pace. Un mal principio Di simil fatta, ha generato spesso Intrinsichezza grande. E così forse Tra noi voleva un qualche Iddio.

Taide. La prendo Dunane così, di core, Anzi, ten prego. Cherea. Sappi, che voglia d'oltraggiarti a tanto No non mi mosse; amor mi mosse. Taide. Io 'l seppi Già prima, e quindi or tanto più mi trovi Indulgente. Non son sì dura io poi. Nè sì inesperta, o Cherea, ch'io non sappia D'amor la possa. Io te pur anche, o Taide, Cherea. Amo oramai; tale amin me gli Dei! Pitia. Da costui poi, tel dico, hai da guardarti. Padrona mia. Ch'io ardissi ?... Cherea. Pitia. Eh, niente affatto Io credo in te. Taide. Finisci, o Pitia. Or, Taide. Cherea. Che tu mi appoggi in questo affar, scongiuroti: Io m'accomando e affido a te: cliente Io mi ti fo: deh! il vogli sì: morronne, S'io non l'ottengo in moglie. Taide. Ma, se il padre?... Cherea. Che fia?... ma sì; certo il vorrà, pur ch'ella Sia cittadina. Taide. Un pocolin t'indugia, Se il vuoi; qui in breve il suo fratel vedrai; Che per la di lei balia, che bambina Nutricolla, egli andava; e or or con essa Tornato, udrai, Cherea, tu stesso il tutto. Chevea. Certo, ch'io resto. Taide. Ma, frattanto, in casa Meglio aspettar non fia, che innanzi all'uscio? Cherea. Null'altro bramo, entriamo. Pitia. Oh tn! che fai? Taide. Che dunque c'è? Pitia. E mel domandi? in casa \*Costui riporti dopo il fatto? e il pensi? Taide. Perchè no? Pitia. Credi a me, costui porrassi

A un nuovo assalto.

Poco, mi par, l'audacia sua pesasti.

Pitia, t'inganni! io starò queto.

Eh via; taci, ten prego.

Taide.

Pitia.

Cherea.

Pitia.

Affè,
Cherea, tel crederò quand'io ben visto
L'avrò con gli occhi miei.

Cherea. Fa, Pitia, meglio;

Tommi in custodia tu.

Pitia. Per dio, nè darti Nulla in custodia, nè in custodia torti, Mi arrischiere'. Alla larga!

Taide. Ecco venirne

Cherea. Oimè! di grazia, Entriamo, Taide: far vedermi in piazza

Non vo' con queste spoglie.

Taide.

E perchè, in somma?

Te ne vergogni forse?

Cherea. Appunto.

Pitia. Appunto!

Ma e la pulzella ?...

Taide. Io sieguoti, precedi.
Tu, Pitia, aspetta d'introdur Cremete.

# SCENA III.

# PITIA, CREMETE, SOFRONA.

Pitia. Che mai potrò, che immaginarmi io mai, Per rendere a Parmenon la pariglia? A quel furfante, che all'Eunuco fea Sottentrare costui...

\*\*Cremete. (A Sofrona) Ma via, nutrice. Fa un po' più presti i passi.

Sofrona. Io vengo.

\*Ma non arrivi.

Pitia. Le hai tu mostrato i segni già?

Cremete. Sì, tutti.

Pitia. Che dice ella, di grazia? riconosceli?

Cremete. E come! a mente li sapea.

Pitia.

Dayvero

Sta ben così: ch'io a quella donzelletta, Portata assai mi sento. Entrate: è un pezzo Già, che v'aspetta la padrona in casa. — Ma, il galantuom Parmenone, ecco viene. Ve' scioperone, affeddedieci! Io spero D'avere or mezzo di ben ben tenerlo

Il veggo,

In su la corda. Entrar vo' pria, per farmi Certa de' segni appieno: uscirò quindi A spaventar codesto sconsagrato.

## SCENA IV.

# PARMENONE, POI PITIA.

Torno a veder un po', che diavol faccia Parmen. Cherea da Taide. S'egli accorto è stato Nel maneggiar la cosa, affè che molta E vera lode ricader ne debbe Su Parmenone: e quanto! Perchè, inoltre Ch'io in tal difficilissimo capriccio, E a comprarsi carissimo, dall'ugne Di meretrice avara lui sbrigava: Inoltre ch'io la vergin gli sbrigava Senza molestia niuna, o spesa, o danno; Quest'altro è il più, di cui ben merto io palma D'aver da un giovinetto a tempo appunto Fatte conoscer, e abborrire quindi, Le meretrici, e' lor costumi ed arti, Finch'ei vivrà. Vederle fuori, è un oro: Non v'è le più eleganti, o più composte, Di quel che paion esse: ma, il vederle In casa poi: schifenze! cenan elle Col loro amante? biascican svogliate: Son elle sole in casa? a due ganasce Pan nero in broda rancida inzuppato Divoransi: sozzure, sudiciume, Grettezza; tutto questo da vicino Ben visto, sana i giovinetti in tempo.

Pitia. (la se) Per dio, di questi e detti e fatti tuoi Vendetta avrò, furfante; nè impunite Saran tue beffe.

# SCENA V.

# PITIA, PARMENONE.

Pitia. (Facendos vedere) Oh giusto Giove! oh infame
Delitto! oh sventurato giovinetto!
Oh Parmenone reo, che qui lo addusse!
Parmen. Che grida son!
Pitia. Oh qual pietà ne sento!

Per non vederlo (ahi misera!) fuggivami Fuor della casa io qui... Chi sa, qual farne Fero esempio si apprestano!...

Parmen. Oh gran Giove!

Che chiasso evvi là entro? son io forse Scoperto, e rovinato? udiam da presso. Che fai, Pitia, costì? che dici? in cui

Fero esempio si appresta?

Pitia. Sfacciatissimo,
Chiedermel'osi? Mentre a noi ficcarla
Tu t'ingegnavi, hai tratto a mal partito

Il giovanetto, cui fingesti Eunuco.

Parmen. Come? che avvenne? pregoti.

Pitia. Dirottelo.

Sai tu, che questa vergine, oggi in dono Da Trason data a Taide, cittadina D'Atene ell'è? ch'ell'è sorella pure D'uno de' nostri barbassori?

Parmen. No eh.

Pitia. Eppure ell'è così. Codesto tuo Sciagurato, strupravala: il che, udito Dal suo fratel, ch'è un uomo bestialissimo...

Parmen. Che mai fec'egli?

Pitia. A bella prima il prese,

E miserabilmente lo legò...

Parmen. Legollo?

Pitia. Sì; benchè il pregasse assai Taide di ciò non fare.

Parmen. Oimè! che dici?

Pitia. Ed or davvero il minaccia di fargli Ciò che fassi agli adulteri; ciò ch'io Ne ho visto far, nè il vorrei veder mai,

Parmen. Come ardisc'egli un tal delitto?

Pitia. Come,

Delitto? è poi sì grande?...

Parmen. Havvi il maggiore?

Chi vide mai d'una sgualdrina in casa Preso alcun come adultero?

Pitia. Di questo

Parmen. Ma, perchè altro sappiate, Dicoti, Pitia, e ad alta voce il dico,

Ch'egli è costui del mio padrone il figlio.

Pitia. Oh oh! di grazia, è egli tale?
Parmen. Bada,

Io poi non so.

Che violenza oprare in lui non lasci

Taide. — \*Ma, perchè non entrarvi io stesso?

Pitia. A quel che fai ben tu, Parmenon, bada: Che senza nulla a lui giovar, potresti Perder te stesso. La cagion di tutto, Danno là entro a te.

Parmen.

Che dunque farmi,

Meschino me i dove far capo i... Oh! veggo,

Ecco, tornar di villa il vecchio padre.

Gliel dico, o no i sì, sì, per dio, bench'alti

Guai mi s'apprestin; ma ajutar pur dessi

Cherea in periglio.

Pitia. Saviamente parli.

Io mi ritraggo in casa, e tu a puntino
Al padre narra, com'è andato il fatto.

# SCENA VI.

## LACHETE, PARMENONE.

Lachete. Bel comodo, la villa in vicinanza:

Così a noja non viemmi mai, nè il campo,
Nè la città; la sazietà prevengo
Così, col mutar luogo. — Ma non veggo
Io là Parmenon mio? certo; gli è desso.
Chi aspetti tu, Parmenon, qui su l'uscio?

Parmen. Chi parla? oh oh il padrone? ben venuto.

Lachete. Chi aspetti tu?

Parmen. (Da se) Son morto: mi si appiccica, Dal gran timor, la lingua.

Lachete.

Di che stai dubbio? havvi alcun mal? favella.

Parmen. Padron, vorrei da pria, che tu pigliassi

La cosa per quel ch'è; quanto gli accadde, Non è per colpa mia.

Lachete, Qual cosa?

Parmen.

Ah! buona
Domanda fai: vedo, ch'io pria dovea

Porti in chiaro la cosa. Un certo Eunuco Fedria comprava per darlo a costei...

Luchete. A chi?

Parmen. A Taide.

Lachete. Compravalo? Oimè! Caro?

Parmen. Mine venti.

Lachete. Son spiceio.

Parmen. Evvi anco l'altro,
Cherea, che d'una certa citarista
È innamorato.

Luchete.

Ohi! come? innamorato?

Lo sbarbatello, ed ei già sa di donne?

Forse ei lasciò il Piréo? venne in Atene?

Qui un mal dall'altro, nasce.

Parmen. In me, padrone, Non torveggiare, deh! Non io il motore Son dell'imprese sue.

Lachete.

Or di parlar; ch'io te, briccon, s'io campo...

Ma, sia che vuolsi, spicciati, su dimmi
Prima quel ch'è.

Parmen. Di quell'Eunuco in vece Fu presentato a Taide Cherea.

Lachete. Come?

Parmen. Sì, davvero: E poscia, come adultero, là dentro

L'hanno preso e legato.

Luchete. Oimè! che ascolto?...

Parmen. Mira sfacciate meretrici!

Lachete. Havvi altro
Di peggio forse, che taciuto m'abbi?

Parmen. Quest'è il tutto.

Lachete. Che tardo? a forza, in casa
Proromper voglio. (8i fa aprire da Taide).

Parmen. (800) Eh, non v'è dubbio niuno:
Di questo affar, senz'altro, ho da toccarne,
E delle buone; ma che farci? a forza
Così ho dovuto regolarmi. Piacemi,
Ch'io almen così fo un qualche brutto giuoco
A codeste sgualdrine. Già da un pezzo,
Con esse il vecchio un appiccagnol cerca;
Or l'ha troyato; e gne ne farà grossa.

## SCENA VII.

#### PITIA, PARMENONE,

Pitia. Affè, cosa più acconcia non mi accadde Di questa, mai; che il vecchio appunto in casa Ingannato or ci capita. A me sola Ei diè che rider; che sapeva io sola Onel ch'ei temesse.

A che costei qui torna? Parmen.

Ora a troyar Parmenone qui riedo. Pitia. Ma, dov'è egli mai?

Di me ricerca. Parmen.

Eccolo: a lui n'andrò. Pitia.

Ched'è, sciocchetta? Parmen.

Che vuoi tu? di che ridi? or via finisci? Io scoppio; oimè non ne posso più omai, Pitia.

Dal oran rider di te.

Come ?... Parmen.

II domandi? Pitia.

Visto non ho, per dio, nè vedrò al mondo L'uom più stolto di te. Non v'è parole, Per dir quali risate a spese tue Là entro femmo. E infino ad or ti tenni Io per astuto e scaltro? il sei, davvero, E ti succiasti a bella prima quante Io te ne dava? ovver ti rincrescea. Che iniquità per mezzo tuo commessa Dal giovinetto, all' infelice padre Non fosse anco narrata per tuo mezzo? E quando ei vide entro l'Eunuche spoglie

Il figlio, pensa in quale angustia entrava Il buon vecchio. Eh, già il sai, che tu se' fritto.

Eh? che di' tu, ribalda? eran menzogne?... Parmen. E ridi ancora?... Sciagurata, parti La bella celia or di beffarmi ancora?

Pitia. Oh! bella, si.

La farai franca, forse? Parmen.

Pitia. Certo, anzi.

Parmen. Sì eh? per dio, ricatterommi. Pitia.

Il credo: ma c'è un pezzo di qui allora; E pagherai frattanto tu, che illustri Un giovincello scioccarel, col fargli Scelleratezze compier, che tu stesso Riveli poi. Buona mercè n'avrai,

E dal padre, e dal figlio.

Parmen. Io son disfatto. Così i tuoi doni io contraccambio. Addio. Pitia.

Oimè! alla schiaccia or mi son preso io stesso. Parmen.

# SCENA VIII.

GNATONE, TRASONE, PARMENONE IN DISPARTE.

Gnatone. Ed ora poi? con quale avviso o speme C'inoltriam noi? che vuoi tu far, Trasone?

Trasone. Io? render vommi a Taide prigioniero,
Ed obbedirla in tutto.

Gnatone. Oh! come?

Trasone. E, forse

Ligio ad Onfále Ercol non fessi?

Gnatone. Esemplo
Alto è; mi piace. — Potess' io vederti

Di Taide il piè su la collotolaccia! Ma s'apre l'uscio quivi.

Trasone. Oh me meschino!
Chi diavol è costui, che n'esce? Io pria
Mai nol vedeva. E a fretta ei sbalza fuori?

## SCENA IX.

CHEREA, PARMENONE, GNATONE, TRASONE.

Cherea. Vedeste mai, Concittadini, un uomo
Di me più fortunato? nullo al certo;
Nullo mai: che ostentato in me gli Dei
Han la lor possa tutta, in sì brev'ora
Dandomi tanti inaspettati beni.

Parmen. Di che mai tanto gode?

Cherea.

O mio dolcissimo
Parmenone, inventor, cominciatore,
Compitore di tutti i gaudj miei,

Non sai tu quale or me letizia inondi? Sai, che Panfila mia, s'è cittadina?

Parmen. Dirlo udii.

Cherea. Ch'è mia sposa?

Parmen. Al Ciel sia lode!

Sta ben così.

Gnatone. (A Trasone, ambi in disparte) Quanto ei gli dice, l'odi?
Cherea. Piacemi inoltre, che il mio Fedria in pace
Goder potrà dell'amor suo: si è posta
Taide ora sotto il patrocinio espresso
Del padre nostro, e tutta in noi si affida.

Parmen. Pel tuo solo fratello or dunque stassi

Taide intera.

Cherca, Interissima.

Parmen. Si aggiunge Dunque a noi pure un'altra bella festa;

Veder cacciar Trasone.

Cherca.

Or tu, per ogni
Parte, di Fedria cerca, e fa' ch'ei tosto
Il tutto sappia.

Parmen. (Entrado) Il cercherò pria in casa.

Trasone. Non tieni or tu, Gnaton, per certo, ch'io
Son spicciato per sempre?

Gnatone. Per certissimo.

Cherea Me Qual pria nomar, qual pria laudare? o quello.

Che un tal consiglio diemmi; o me. che ardito
D'intraprenderlo fui? Degg'io più laude
Alla Fortuna, che al timon seduta

Fra tanto mare in un sol dì pur tragge Mio legno in porto; o alla benigna umana Pieghevolezza giovïal del padre?

Giove, ten prego, un sì gran ben mi serba.

# SCENA X.

FEDRIA, CHEREA, GNATONE, TRASONE.

Fedria. Oh giusti Dei! che incredibili cose Narrommi or mai Parmenone!... Ma, dove, Dov'è il fratello?

Cherea. Eccolo a te.

Fedria. Mia gioja

È immensa.

Cherea. Il credo. Non v'è donna al mondo Che amor più merti, o fratello, di questa Taide tua; così ben di cuore affetta A noi tutti la veggo.

Fedria. Oh! le gran cose
Tu me ne di': fors'io nol so?

Trasone. Son morto,

E vie più l'amo, quant'io men la spero.

In te, Gnatone, omai solo in te spero.

Gnatone. Che ho da far io?

Trasone. Tentar, con preghi e doni,
Di appiccicarmi in qualche modo a Taide.

Gnatone. Vuol esser duro.

Trasone.

Eh, se una cosa vuoi.... Ben ti conosco.... Or via, se a ciò riesci, Qual che da me dono o mercè tu brami,

Tua brama avrai.

Gnatone.

Davvero?

Trasone.

Affè.

Gnatone.

S'io a tanto

Rïesco or dunque, pattüito resti Fra noi, ch'io sempre, e alla tua mensa in casa. Chiamato o no, presente o assente sii.

Ch'io v'abbia un posto sempre.

Trasone.

Tel prometto.

Gnatone. Porrommi all'opra.

Auspici.

Fedria. (Dopo aver udito in disparte) Oh! chi costà favella?

Oh! Trasone?

Trasone.

Salute a lor signori.

Fedria. Trasone.

Quanto avvien qui, tu nol sai forse. Eh. tutto

So.

Come adunque va, che ancor ti veggo

In queste vicinanze?

Sotto a' vostri

Trasone. Fedria.

Fedria.

Eh via, che auspici, e non auspici? Messer soldato, i' te la canto chiara: S'io d'ora in poi su questa piazza incappo In te più mai, t'avrai bel dir, che andavi Per questa strada altrove: e sarà fatta Di te.

Gnatone.

Via poi, non istà bene questo,

Fedria. E ciò sia detto. Gnatone.

Non so, qual di voi

Così intrattabil fia...

Fedria. Sarò quell'io.

Gnatone. Ma pria uditemi un po'; se mia proposta Poi gradiravvi, eseguirete...

Redria.

Udiamo.

Gnatone. Trason, tu fatti un poco in là. - Da prima Voi due fratelli caldamente io prego.

Di ben creder che quanto io fo per esso, Il fo più assai per me. Ma pur, se a voi Quant'io propongo giova, ora il non farlo

Imperizia fia in voi.

Fedria. Gnatone. Di' su. Costui, mi avviso, Che a tollerarlo abbi rival...

Fedria. Trasone?

Tollerario?

Tu ci fai vita volentier per dio,
Perchè a sguazzar, Fedria, ti piace. Il tuo
Che a lei puoi dare, è pocolino; e a Taide
Ricever molto è d'uopo, per scialarsela
Teco, senza fiaccarti. A queste tutte
Bisogne vostre, il più opportuno al mondo
Non trovereste di costui. Da prima
Trasone è abbiente, e nullo è più donante:
Poi, sciocco egli è, scipito, dormiglione,
Che russa e notte e dì: cotal rivale
Non dee certo turbarti; amarlo mai
Taide non può; bensì cacciarlo a tua
Posta tu il puoi, tosto che il vogli.

Fedria. Al Fratelle) Or dunque

Che farem noi?

Gnatone. V'aggiungi anco quest'altra,
Che a mio parer va prima: ch'ei fa mensa
Costui preziosa; tal, che nè la meglio,
Nè la più ricca v'ha.

Fedria. Per dio, non evvi Mezzo di farla senza un cotant'uomo.

Cherea. Affè, così la credo anch'io.

Gnatone.

Strada or pigliate. Un'altra cosa ancora
A chiedervi mi resta; che accettiatemi
Per un di vostra banda; assai ven prego;
Che omai son stanco di trar la carretta
Di cotestui.

Fedria. Sarai de' nostri.

Cherea. Ho gusto.

Gnatone. E in contraccambio, io servirovvi un piatto
Da mangiare e da rider di costui.

Cherea. Sì, sì.

Fedria. Ben egli il merita.

Gnatone. Trasone,

Ora, a tua posta, appressati.

Trasone. Che dunque

Conchiuso abbiam, di grazia?

Gnatone. Che conchiuso?

Costoro te mal conoscean; ma poscia

Costoro te mai conoscean; ma poscia Ch'io ebbi lor mostrati, e collaudati I tuoi costumi virtüosi, a guisa Che il mertan, t'ho impetrato quanto vuoi.

Trasone. Oh! bene, bene. Assai ten rendo io grazie.

Non son io stato, in nessun luogo io mai,
Che, per dir ver, non mi adorasser tutti.

Gnatone. Non vel diss'io, che l'Attica eleganza È innata in lui?

Fedria. Quanto hai promesso, ei tiene. Gnatone. Per questa parte andiamene. — A voi dunque Spettatori, salute; e plauso a noi.



# L'ASPREGGIA SE STESSO.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tradurre il nome greco è cosa impossibile; questo mio, se non lo traduce, almeno almeno un cotal poco lo accenna.

# PERSONAGGI.

CREMÉTE.
CLITIFÓNE. GIOVANETTO.
SIRO, SERVO.
MENÉDEMO, VECCHIO.
CLINIA, GIOVANETTO.
DROMÓNE, SERVO.

SOSTRATA, MATRONA.
BACCHIDE, MERETRICE.
FRIGIA, ANCELLA.
NUTRICE.
ANTIFILA, MERETRICE.

ARCÓNIDE, VECCHIO. Che non parlano.

# ATTO PRIMO.

## SCENA I.

CREMETE, MENEDEMO.

Cremete.

Menedemo, benchè sol da jer l'altro Ci conosciam, per così dir: dal giorno Cioè, che hai compra in questi miei contorni La villa tua: benchè comun fra noi Nullo interesse sia: pur mi dan cuore A consigliarti come franco amico. E la tua vaglia, e il vicinato mio. Cosa che seme d'amistade io stimo. Parmi, perdona, che tu troppo affatto Qui ti travagli: e all'età tua disdice Ciò non men che al tuo avere. In somma poi, Che brami tu? che cerchi? oltre ai sessanta Stai, s'io non erro: hai qui un poder, che niuno L'ha, nè più bello, nè più ricco; hai servi A dovizia: eppur tu, quasi non n'abbi, Fai l'opre lor tu stesso. Io mai non esco Mattutino così, nè mai da sera Sì tardi io torno, che te pur non trovi O a vangare, o a solcar, o in somma, a fare: Nè badi a te, nè aspetti tempo mai. Or, per piacer, questo non fai tu al certo. Mi dirai forse, che a tuo genio gli altri Qui non lavoran: sia: ma se quell'ore Che spendi in far tu stesso, a spender vieni In far lor fare al modo tuo, più fora Senz'altro l'opra.

Menedemo.

('remete

O buon Cremete, hai dunque Tant'ozio tu, che ai fatti altrui tu basti? Uom io sono, e perciò le umane cure, Benchè d'altrui, reputo mie. Fa conto Ch'io su ciò non consiglio, ma domanda Pura movessi: È ben, quanto tu fai?

Anch'io di farlo chieggo: Non è bene? Di sconsigliarten chieggo.

Menedemo. O male, o bene.

Uso io così: fa tu, quel che a te torna. Ma a qual uom lice l'uso, di se stesso Cremete. Martoriare?

Menedemo. A me.

Cremete. Deh, se pur troppa Noja non t'è, deh dimmi; qual mai fia Questo tuo duol contra te stesso?

Menedemo. Oimè!...

Cremete. Non pianger, no; ma qual ch'ei sia, mel narra. Nol racchiudere in te: senza riguardi. In me ti affida; io consolarti, o posso Anco giovarti; o di consiglio, o d'opra.

Menedemo, Saper vuoi dunque?...

Cremete. E la ragion ten dissi.

Menedemo, Via tel dirò.

Ma que' rastrelli intanto Cremete. Deponi; non gravarti,

Eh, non son nulla. Menedemo.

Cremete. Deh. sì: che vuoi tu farne?

Menedemo. Me li lascia: Ch'io non vo' tregua di fatica mai.

Nol soffrirò, tel dico. Cremete.

Menedemo. Ah! me li togli?

Mal fai.

Sì gravi (e che!) tu i rastri adopri? Cremete. Menedemo. Li merto io tali.

Cremete. Omai, favella.

Menedemo. Ho un figlio Unico, e giovincello... Ahi! che diss'io?

Ho un figlio? Ah! no, Creméte; io l'ebbi: Or, s'io più l'abbia, è incerta cosa.

Cremete. E come?

Menedemo, Odi, e il saprai. Qui di Corinto venne. E tuttavia dimoravi, una vecchia Male in arnese assai, della cui figlia Sì fieramente innamorossi, ch'egli, Già quasi in moglie se l'avea: ed il tutto. In occulto da me, Tosto ch'io 'l seppi, Mi vi posi a trattarlo con durezza: Non come vuol tenero cuore infermo Di giovincel piagato, ma con quella Forza usata di padre, a tempestarlo

Sera e mattina: « Ebben, me vivo, speri

« Di poter far tu questa vita a lungo?

« Di viver sempre con l'amica, e quasi

« Farne tua moglie? O Clinia, erri se il credi:

« E mal conosci il padre. Io non ti nego

« Per figlio, in quanto degnamente adopri;

« Ma, se altrimenti, mostrerotti in breve

« S'io degnamente adopri. È l'ozio troppo,

« Di tai scandali il fonte. Io, quando m'era

« Di codesta età tua, non mi perdeva

« Negli amorazzi: in Asia io me n'andava

« A guerreggiare, e glorioso e ricco

« Di là tornava in patria. » — Con tali Detti sì spesso io 'l travagliai, che al fine Stanco di udirmi il giovincel, temendo Ch'io, per etade e per amor, suo bene Più ch'ei stesso intendessi; un bel mattino, Nol mi trovai più in casa. Ito ei sen era, Cremete, in Asia a guerreggiar, soldato, Dal Perso Re.

Cremete.

Che sento?

Menedemo.

E' son tre mesi,

Ch'ei mi fuggiva.

Cremete.

È d'ambo il torto. È vero, Però, che un tal partito è indizio in lui

Di verecondo e coraggioso.

Menedemo.

Udita
Ch'ebbi la cosa da chi conscio n'era
Stato con esso, a casa mesto io riedo,
Tutto turbato, e dall'angoscia incerto.
Sovra un sedil mi butto; intorno intorno
I miei servi mi veggo; qual mi scalza,
Quale appresta gli strati, e qual la mensa;
Tutti a gara amorevoli, solleciti,
Per addolcir mie cure. A una tal vista,
Così comincio fra me stesso a dire:

« Oimè! tanta mia gente, per me solo

« Fia che pur si affatichi? a satollarti,

« Menedemo, a vestirti, ancelle tante « Travaglieransi ? e di sì ricca spesa

« Solo in casa godrai? l'unico tuo

« Figlio intanto, che teco queste cose

« Divider debbe, anzi più assai fruirne,

« Ch'alla sua età meglio si aspettan; quegli,

« In bando or sta dalla paterna casa,

« Dagl'ingiusti tuoi modi espulso! Ah! pria

« Che questi agi godermi io sol consenta.

« Ogni mal su me caggia. In ciò son fermo:

« Finch'esul egli infra disagi e stenti

« Per mia cagion trarrà sua vita, io voglio

« Co' strazi miei far sue vendette, in suo

« Pro travagliarmi, risparmiar, negarmi

« Tutto ». Ed appena così detto, fatto.

Nulla più lascio in casa; addobbi, e vasi, E ancella, e servi (quei de' campi tranne, Che, più che spesa, son guadagno) io tutti E tutto espongo, e vendo. L'Appigionasi Tosto alla porta di mia casa appendo: E in questa guisa io metto insieme quasi Talenti presso a quindici: mi compro Questo podere, e qui l'anima sudo. Ecco, o Cremete, il mio proposto: e parmi Scemar di tanto il mal che al figlio feci, Quant'io fonne a me stesso. Nè esser puote Ch'io di nulla gioisca mai, fintanto Che salvo rieda a qui gioirne ei meco.

Cremete.

Te per benigno padre, e lui tengh'io Per docil figlio, ove in piacevol guisa Trattato ei fosse. Ma. nè tu abbastanza Lui conoscevi, nè egli te: sconcerto, Che, dove accade, il diavol porta. A lui Mai non mostravi tu quanto il prezzassi, Ond'egli in te non si affidava, al segno Che dee nel padre un figlio: se altrimenti Infra voi si vivea, di ciò nulla era.

Cremete.

Menedemo. Ella è così: confesso il mio gran torto. Ma pur, io spero bene; io mi lusingo. Menedemo, ch'ei debba sano e salvo Tornarti a casa in breve.

Menedemo.

Ah! così pure

Cremete.

Faccian gli Dei! Faranlo. Or, se ti aggrada, Oggi qui Bacco si festeggia, hai meco A cenar tu.

Nol posso.

Menedemo. Cremete.

Perchè no? Deh, un pocolin risparmiati una volta. Lo stesso errante tuo figliuol, tel chiede.

Mencdemo. Troppo disdice, ch'io me stesso tolga Da quei travagli, a cui mio figlio ho spinto. Cremete. Fermo hai così?

Menedemo. Così, per certo.

Cremete. Addio,

Dunque.

Menedemo. E tu pure, addio.

Venir mi ha fatto: oh qual pietà mi prende
Di lui! — Ma, fin che il dì m'avanza, è d'uopo
Ch'io questo Fania mio vicino inviti
Per oggi a cena. Andiam; vediam, s'è in casa.
Che dite voi? ¹ gia da me Fania aspetta?
Non fa mestier dunque l'invito. Andiamo,

Ch'io non indugi i convitati miei. Ma si apre l'uscio mio? chi mai quinci esce? Vo' appartarmi, e veder.

# SCENA II.

# CLITIFONE, CREMETE IN DISPARTE.

Clitifone. (A Clinia in casa)

Nessuna, o Clinia, statti omai; che al certo
In un col messo Antifila tra breve
Qui a te verrà: non è poi tanto ancora
L'indugio lor: non tormentarti or dunque,

Che a torto il fai.

Cremete. Con chi mai parla il figlio? Clitifone. Ma il padre vien: di lui cercaya appunto.

Padre, opportuno giungi.

Cremete. Cos'è stato?

Clitifone. Conosci tu codesto vicin nostro,

Menedemo?

Cremete. Benissimo.

Clitifone. Sai, ch'egli

Ha un figlio?

Cremete. Udii. ch'è in Asia.

Clitifone. È in Grecia, o padre;

Ed appo noi.

Cremete. Che parli?

Clitifone.

Or dianzi il colsi

Nell'atto, ch'ei sbarcava; e stati sempre

Fin da fanciulli essendo intimi noi,

Io 'l volli a cena.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Queste parole risponde Cremete ad alcun de' suoi servi, che si suppone avergli detto, che Fania già è in casa di Cremete.

Cremete.

Un gran piacer mi annunzi. Quanto darei, ch'avessimo anco il padre! E ch'io potessi in casa mia tal gioja Inaspettata procurargli io primo! Ma, è tempo ancora.

Clitifone.

Bada; mal faresti.

Cremete.
Clitifone.

Perch'egli è incerto ancora, Che far si debba. Ei torna appena; ei teme Di cose tante; del paterno sdegno, Dell'incostanza dell'amica: ei n'arde Miseramente; e la partenza, e i guai, Tutto nascea per lei.

Cremete.
Clitifone.

Già 'l so.

Mandato

Egli ha per essa ora in città il suo servo, Cui scorta io diedi il nostro Siro.

Cremete.

Cremete.

E intanto,

Che dic'egli?

E perchè mai?

Clitifone. Che

Che vuoi? si duol; si chiama

Infelice.

Infelice? e chi 'l fia meno? Qual cosa v'ha, di quante chiamiam beni, Che non l'abbia egli? nascita, parenti, Libera patria, amici, affini, ed oro. Cose tutte, a dir ver, che in varia guisa Del possessor l'animo informa: buone, Per chi ben l'usa; e per chi male, triste.

Clitifone.

Sì, ma quel vecchio, fu con Clinia ognora Importuno; e pavento or più che mai Che contro al figlio a qualche eccesso il porti L'ira sua.

Cremete.

\*Di Menedemo?... Ma, voglio \*Non tutto dir, che questa sua temenza Giovar gli può.

Clitifone. Cremete. Che parli infra te stesso?

Dirottel: quale ch'ei si fosse il padre,
Dovea pur Clinia sopportarlo, e starsi.

Forse talvolta contra i piacer suoi
Troppo alquanto era ingiusto: ebben, si soffre.
Che se il padre non soffri, chi altri soffri?
Era egli dritto più, che al figlio il padre
Acconciasse il suo vivere, o il figliuolo
Al genitore? E ciò, che duro ei chiama,
Non è durezza poi? Son tutti i padri

(Io dei discreti parlo) nelle stesse Cose severi: in gozzoviglie e chiassi Non aman, che spesseggino i lor figli: Corti li tengon di danaro: e il tutto. Per farli esser dabbene, Ma, una volta Ch'hanno allacciato l'animo in tristezze. Egli è mestier, Clitifon mio, che ai tristi Partiti poi si appiglino. Ora, il bello È, che tu impari a spese d'altri in questo. E così penso anch'io.

Clitifone. Cremete.

Me ne vo in casa. Veder che cena abbiamo. Non scostarti Molto omai tu: che sii poi presto in tempo.

# SCENA III.

## CLITIFONE.

Clitifone. Quanto ingiusti son mai pe' figli i padri! E' trovan strano, che non nasciam vecchi, E che amiam cose a gioventù dovute. I lor piacer dar ci vorrían: cioè I lor presenti, non gli antichi mai. Per me, se un figlio ho mai, benigno padre Ei troverammi, affè: perch'io sue pecche Saper vorrò, ma perdonarle, Il mio È un po' diverso: ei, di rimbalzo, diemmi La sferzatella, favellando d'altri. Ed ei di sè, quand'ha un pochin bevuto. Narra pur le gran cose. Or dianzi disse. Ch'io a spese d'altri in ciò imparar dovea. Astuto, veh! Ma, lasso a me! che a sordo Ei novellava. Ah! troppo più m'incalza Il favellar della mia amata donna: Or dammi questo; ed or quest'altro: ed io Non ho che dar, nè che risponder. Sono Il più infelice degli amanti, in vero. Che questo Clinia, abbench'egli abbia i suoi Fastidi molti, la sua amata almeno. Contegnosa e pudica, ignora affatto Le meretricie smorfie. Ma, la mia, È magnifica, è ricca, è sontüosa, È superba, ed impronta: assai pur darle Vorrei, se avessi; e scrupoleggio in dirle, Che pur non ho. Tal báratro da poco Hammi ingojato; e ancor l'ignora il padre.

# ATTO SECONDO

## SCENA L.

#### CLINIA. POI CLITIFONE.

Clinia. Certo, se andasser ben gli amori miei, Sarian tornati i messi omai. Ma, temo, Che la mia donna, assente me, sia stata Tratta a mal fare. In questo rio sospetto Mi conferman ragioni assai, pur troppo! L'occasion, la giovinezza, il luogo, La trista madre a cui soggiace, e ch'altro

Non prezza che il danaro.

Clitifone. Oh Clinia! Clinia.

Oimè!... Bada, che alcun costà dal padre tuo Clitifone.

Nell'uscir non ti vegga.

Clinia. Ben, farollo.

Ma un non so qual tristo presagio ho in corc. Clitifone.

Duri tu dunque in voler sentenziare, Pria di saper come sta il vero?

Clinia. Sarebber qui, se nessun guai vi fosse.

Clitifone. Omai verranno.

Clinia. Ah! quando mai?

Clitifone. Non pensi

Che di là qui e' v'ha un pezzetto? e poi, Si sa, finchè si assettino e si lustrino. E' ci vuol l'anno: elle son donne.

Clinia. Io tremo.

Clitifon mio.

Clitifone. Fa cuore: eccoti e Siro E Dromon, che ritornano.

#### SCENA II.

SIRO, DROMONE, CLINIA, CLITIFONE.

Siro. (A Dromone, veuendo) Tu il dici? Dromone. Ell'è così.

Ma, vedi; or mentre noi Siro.

Affastelliam le ciance, abbiam lasciato Le donne addictro.

Clitifone. Odi tu, Clinia? donne

Vengono a noi.

Clinia. Sì, Clitifone: or odo,

E riveggo, e rivivo.

Dromone. Addietro starsi
Dovean ben elle, con gl'impacci tanti

Dovean ben elle, con gl'impacci tanti Che traggon seco; ancelle a squadra...

Clinia. Ahi lasso!

Ancelle ha la mia donna? e donde?...

Clitifone. E il chiedi

A me?

Siro. Pur mal di abbandonarle femmo;

Carche son elle...

Clinia. Oimè!

Siro. . . . Di drappi, e d'oro;

E' si fa sera, ed il cammin non sanno: Mal femmo, in vero. A riscontrarle torna, Dromón, tu indietro; affrettati; che stai?

Clinia. Meschino a me, di quanta speme io caddi!

Clinia. Che sono, or, di', donde codesti pianti?
Clinia. Donde? tu a me il domandi? ancelle, drappi,
Oro: l'udisti? E questi impacci or trae

Quella, cui sola una servaccia io dianzi Lasciai? Come si acquistan, di', tai cose?

Clitifone. Or ti capisco al fine.

Siro. Oh ciel! qual folla

È questa mai? tanti ne cape appena La casa nostra, affè. Di che sfamarli? Di che beranno? Oh che rovina addosso Al nostro vecchio! Ma, ecco là, chi cerco.

Clinia. O sommo Giove, ov'è la fede omai?

Mentr'io fuor della patria errante, insano, Men vo, tu intanto, Antifila, fai robba, E mi abbandoni in tai frangenti? Antifila, Tu, per cui caggio in somma infamia? a cui Sagrificata ho l'obbedienza al padre? Misero padre! or di me ti vergogni, E me compiangi, che fui sordo ognora

Ai saggi avvisi tuoi: ben mel dicevi, E ridicevi, quai si fosser queste

Donnaccie; e mai, pur non bastasti a tanto,

Di spiccicarmi da costei. Ma, adesso Sì lo farò, bench'io nol volli allora Che ne potea trar merito. Ah! non havvi Uom più di me infelice.

Siro.

Oh! costni duolsi? Il mio parlar, certo, in error lo ha tratto. — Clinia, t'inganni or quanto alla tua amata; Ch'ella è la stessa ognor, casta, ed amante Di te, quanto il mai fosse: a quel ch'io posso Congetturar dai fatti.

Clinia.

Siro.

E ch'è mai, dunque? Ch'anzi ogni mal, che un tal sospetto, io voglio. Da pria, perchè tu nulla ignori, sappi Che quella vecchia che diceasi madre, Madre non l'era: e or più non vive. A caso Io stesso udii che Antifila il narrava, Strada facendo, a un'altra donna,

Clinia.

A un'altra?

A chi?

Siro.

Scostati un po', ch'io ti finisca La storia; e poi risponderotti.

Clitifone. Siro.

Or. spicciala. Per farmi a bel principio, ti vo' dire, Ch'al giunger noi, picchiò da lei Dromóne; Scese una vecchia, e appena l'uscio apriva, Che Dromon dentro, ed io su i passi suoi. Ripon la vecchia il chiavistello, e torna Alla conocchia sua. Tu ben vedi, Che all'improvviso a questo modo entrati, Come vivesse Antifila te assente O dato a noi fu di spiarlo, o a niuno. Che a bell'agio così osservar potemmo Gli andamenti di casa consüeti: E questi son, che svelan la persona. Noi ci abbattemmo in ella, che tessea Attentamente la sua tela: a bruno Vestía: suppongo, per la morta vecchia: Ma senza pompa alcuna, come quella, Che per se stessa sol si assetta: e pura D'ogni donnesco liscio: e attorno al capo Disanellati, e avvolti così a caso I capelli. Sta dunque, o Clinia, lieto. Siro mio, te ne prego, non balzarmi In falsa gioja.

Clinia.

Siro.

Oltre la vecchia al fuso, Una servuccia v'era, che con essa Stava al subbio tessendo, in mal arnese, Sozza, e cenciosa.

Clitifone.

O Clinia, ove sian vere. Come il credo, tai cose, chi beato

Fia più di te? badasti alla servuccia Miseretta, e sporchetta? egli è gran segno

Di purità nella padrona questo, Le messaggere sue neglette tanto. Che l'arte ell'è di chi spianar la via Si vuol ver le padrone, a bella prima

Regalarne le ancelle.

Clinia. Or segui, o Siro;

E il puro vero, pregoti; nè vogli, Per piacermi, alterarlo. Che diss'ella,

Da te il mio nome udendo?

Siro. Al dirle noi,

Che tu, tornato, a te la chiami, a un tratto Dal telajo ella s'alza, e le s'inonda Di pianto il viso; era d'amore e gioja

Di pianto il viso; era d'amore e gioja Di rivederti, il pianto suo; qual dubbio?

Clinia. Ed io dal gaudio, oh ciel! non trovo io loco:

Tames infor temea.

Clitifone. Ma sempre io pure

\*Durava a dirti, o Clinia, che nulla era. Or poi, di' su, qual è quell'altra, o Siro?

Siro. La tua Bacchide.

Clitifone. Oh. oh! Bacchide? e come,

Furfante, a che, dove la traggi?

Siro. Dove?

A casa nostra, intendesi.

Clitifone. Al mio padre?

Siro. Per l'appunto a lui stesso.

Clitifone. Ahi sfacciataccio.

Siro. Alta mai fassi e memoranda impresa, Senza periglio?

Clitifone. Or tu, smargiasso, bada

Ch'è mio il periglio in questa gloria tua; E ch'ogni sbaglio tuo, me perde. Or dunque,

Che farai tu?

Siro. Siccome...

Clitifone. Che siccome?...

Siro. Dirò, se lasci...

Clinia. Lascialo.

Clitifone. Lasciamolo.

Siro. La cosa è a tale omai, che quasi a guisa... (Vitifone. Che bindoli; che son st'indovinelli?...

Clinia. Egli ha ragion; su via, Siro, le ciarle Finisci, e torna a bomba.

Siro. Affè, ch'io scoppio

Oramai. — Clitifon, quest'è poi troppo,

Sempre strapazzi, e non ascolti mai.

Vuol farsi udir, per dio; tacciamei dunque.

Siro.

Amar tu vuoi, tu vuoi goder, vuoi dare,
E aver che dare: ma, non vuoi periglio

Misto al godere: affè, tu la sai lunga; Ch'è un bel saper, pretender l'impossibile.

O quelle cose co' lor rischj averti, O dei tu starti senza e rischi e cose.

Scegli or de' due qual vogli. Io, per me, certo Sto che il partito a cui mi appresi, è buono,

E sicuro. Avrai teco la tua amica,

Senza timor nessun, su gli occhi al padre; E troverò anco mezzo, onde tu darle

Possa il danar che le hai promesso; e in questo Mi hai stufo già, pregandomen più volte.

Ch'altro di più pretendi?

Clitifone. Ove ciò fosse...

Siro. Ove ciò fosse?... Il vedrai tu, s'ei fia. Clitifone. Su su, codesto tuo partito, dimmi,

Qual è ?

Siro. Noi fingerem, che la tua amica

Sia l'amata di Clinia.
Clitifone. Bel trovato!

Ma, ti domando, della vera sua Che ne farà poi Clinia? avranne ei due, Quand'una è troppo a screditar chi l'abbia.

Siro. No no; quella di Clinia, appo tua madre Introduccolla.

Clitifone. E a che?

Siro. Lungo sarebbe, S'io ten dicessi ora il perchè: ma ei fia Ben cagionato.

Clitifone. Eh, favole. Non veggo
Cosa qui salda a segno, che a tal rischio
M'incoraggisca.

Siro. Aspetta. Honne trovata
Un'altra, affè, che senza rischio niuno
Voi stimerete, al certo.

Clitifone. A questa guisa,
Pregoti, alcun partito inventa; è meglio.
Siro. Anzi; ed eccolo. Ad esse or torno incontro.

E dico lor d'irsene a casa.

Clitifone. O Siro,

Che dici tu?

Siro. Così, fia sradicata

Ogni tua tema; e sovra entrambi i fianchi

Tu poserai tranquillo nel tuo letto.

Clitifone. Or, che fo io?

Clinia. Che fai ? quel che da farsi

V'è omai di buono.

Clitifone. Or senti, o Siro; aspetta...

Siro. Risolvi or, su; ch'egli fia tardi e indarno,

Il voler poscia.

Clinia. Or godine, poich'ella

Ti vien concessa. Che sai tu, se forse Mai più dop'oggi, in tua balía l'avrai?

Clitifone. Siro, trattienti; ascoltami...

Siro. Di' pure;

Io vo frattanto a rimandarle addietro.

Clitifone. Ei n'è capace, affè. Siro, dich'io; Ehi Siro, Siro; senti...

Siro: E' si rinfuocola.

Che vuoi?

Clitifone. Dà volta, dà.

Siro. Son qui: ch'è stato?

Di' su; ma in breve disdirai pur questo.

Clitifone. No, Siro, no: me stesso, e l'amor mio, E la mia fama, tutto omai ti affido. Arbitro tu, di non errar, deh! bada.

Siro. Ella è da rider, Clitifon, che a Siro
Tali avvisi tu dia: quasi io rischiassi,
Qui men di te. Se questo affar va male,
A te po' in somma e' toccheran parole;

Ma a queste spalle mie, toccheran fatti; Quindi, tu il vedi, s'io abbadar ci debba. Ottieni sol da Clinia, ch'ei si arrenda

A simular che la tua amica è sua.

Clinia. Ed io il farò: già siamo a tal, ch'io invano Il negherei.

Clitifone. Clinia mio caro...

Clinia. A patto,

Ch'ella però ben mi secondi.

Oh! dotta

A puntino l'ho io.

Clitifone. Ma, specie assai

Pur mi fa, che sì presto abbi potuto

Indurla tu; ch'ella è sprezzante.

Siro.

In tempo
Ci capitai; quest'è il gran punto. Ell'era
Su i patti con un certo militare,
Che la pregava d'albergarlo almeno
Per una notte, il miserello. Ed essa
Lo abbindolava per vieppiù infiammarlo,
Mezza negando; ed appo te ad un tempo
Volea farsene merito. Ma intanto
P'er or tu bada a non fiaccarti il collo
Con imprudenze. In queste cose, il sai,
Quant'è oculato il padre tuo; il conosci,
C'om' io conosco te, per uom che suole
Lasciarsi andar a tutto: onde, tel dico;
E i tuo' equivoci, e' cenni, e' schizzar d'occhi.
E il tossicchiare, e gli spurghetti, e i gemiti,

E i sorrisini; or tutto questo in bando.

Clitifone. Sarai contento.

Siro.
Clitifone.

Badaci.

Farotti
Maravigliar del mio contegno.

Siro.

Siro.

Oh! quanto

Sollecitato han queste donne il passo! Clitifone. Le donne? ove son elle?... A che mi arresti?

Siro. Ma in queste donne, tu la tua non ci hai. Clitifone. È ver, mi sono un po' tradito: innanzi

Al padre, no, non fia così; ma adesso . . . Nè adesso pur v'è da obbliarlo.

Clitifone.

In grazia.

Siro. Eh, non c'è grazia.

Clitifone. Un pocolin . . .

Siro. Non voglio.

Clitifone. Ma, salutarla almeno...

Siro. Se sei saggio,

Vattene.

Clitifone. Andrò; ma, e Clinia?...

Siro. Ei resta.

Clitifone. Oh lui

Beatissimo in ver!

Siro. Su, via, cammina.

## SCENA III.

BACCHIDE, ANTIFILA, CLINIA, SIRO,

Bacchide. Per verità, ch'io ti commendo assai. E tengo te, mia Antifila, beata, D'esserti fatta i be' costumi eguali A questo bel tuo viso. E non mi prende (Se Giove m'ami) maraviglia niuna, Ch'ogni uom te brami. Il tuo parlar, syelommi L'indole tua ben tosto, E in fatti, quando Esamino fra me, qual sia la vita Delle tue pari che ad un sol si danno. Non mi stupisco che tali voi siate, E sì diverse noi, Che l'esser buone Vi giova, a voi, ma non ci lascian buone I molti, con chi abbiamo a parlar noi. Finchè siam belle, amanti a josa; e poscia, Scemando il fior di gioventù, fan vela Verso altri lidi. Onde, se avanzo alcuno, Antivedendo, noi non femmo, sole E meschine invecchiamo. A voi, sta in cuore Il viver tutta vostra vita al fianco D'un uomo sol, che a genio appien vi torni; Onde, trovato il vicendevol bene, Ad essi voi, com'essi a voi, vi date: Strette così, che al vostro amor disturbi Mai non ponno accadere.

Antifila.

Io, veramente,
Quanto all'altre non so; ma so ben, ch'io
Mi studïava sempre, in far ch'ei fosse
Mio sol piacere il piacer suo.

Clinia. (Vou udito da Antifila)

Cara Antifila mia; per te soltanto
Ripatriai, ben a ragion quest'oggi.

Ogni travaglio mio, qual che foss'egli,
Nell'esser da te lungi minor m'era,

Che l'esser di te privo!

Siro. (Ven udito dalle Bonne)

Clinia. Siro, a stento mi tengo di non irne

Ad essa. Ahi lasso me! ch'io pur non possa

La bella indole sua godermi in pace?

Siro. Anzi; per quanto il padre tuo mi parve.

Ei ti farà per un pezzetto ancora

Rodere il freno.

Bacchide. Ma, costà, chi è mai

Quel giovinetto che ci guarda?

Antifila. (Vedendo Clinia) Ahi! Bacchide.

Sostiemmi...

Bacchide. Oimè! cosa ti senti!

Antifila. Io... manco...

Bacchide. Me misera! deh! Antifila, tu svieni? Antifila. Vegg'io... Clinia... o sogno?...

Bacchide, Chi mai vedi?

Clinia. Anima mia, son io.

Antifila. Ben vieni, o amato

Desïato mio Clinia.

Clinia. Or, stai tu bene?

Antifila. Or, che illeso ti veggo.

Clinia. E fia pur vero,
Che solo io t'abbia, o Antifila, pur sempre,

Cui sola jo bramo?

Siro. Via, spicciate; entrate;

Che già un pezzo aspettandovi sta il vecchio.

# ATTO TERZO.

# SCENA I.

#### CREMETE, MENEDEMO.

Cremete. (Exprime solo) Raggiorna omai. Dal mio vicin degg' io Picchiare, o no, per annunziargli io primo La tornata del figlio? È ver, che noto Emmi, che il giovin non l'avrebbe caro. Ma pur, vedendo io tanto travagliarsi Per tale assenza il suo padre infelice, Poss' io furargli sì improvvisa gioja: Mentre, bench' io lo sveli, nessun danno Può ridondarne al giovinetto? Al certo; Non tacerò: per quanto è in me, servire Voglio il buon vecchio: e' si spalleggian forte. A quel ch'io veggo, i due figli fra loro, Pari d'età come di genio: e appunto Dobbiam noi pur così, vecchio con vecchio, Prestarci mano.

Menedemo, (Non vedendo Cremete) O ch'io l'ingegno espresso Del saper attristarmi ho da natura, Per mia fè, sovra ogni altro; o ch'egli è falso Quel trito dir: che racconsola il tempo. Che in me di giorno in giorno più inflerisce La passion del figlio assente: e quanto Più ne son privo a lungo, tanto sempre Vieppiù cresce e rïarde in me la brama.

Cremete Ma, fuori il veggo. Or mi v'accosto, e parlo. -Menedemo, buon dì: nuova ti reco. Che tu, certo, desideri moltissimo.

Menedemo, Cremete, ah! forse del mio figlio alcuna?...

Cremete. Vive, e sta bene.

Menedemo. E dove mai? deh! dimmi.

Cremete.

Menedemo Il mio figlio?...

Sta in casa mia.

Cremete

Menedemo Per verità. Cremete.

Tornato? . . .

Menedemo.

Tornato il figliuol mio? Il mio Clinia?...

Cremete. Menedemo. Tel giuro. Andiam; deh! trammi

Tosto a lui.

Cremete.

Non vuol ei, che il suo ritorno Tu sappi ancora; e pel commesso fallo Te va sfuggendo. E teme egli cresciuta Ora d'assai la tua durezza antica.

Menedemo. Che? non gli hai detto dunque, qual fossi io?

Cremete. No. Menedemo.

Perchè mai. Cremete?

Cremete.

Perchè in questo

Molto a te nuoci, e moltissimo a lui, Se te gli mostri così mite, e vinto,

Menedemo, Far non posso di meno: ah! duro padre Abbastanza e pur troppo io fui.

Cremete.

Ti getti,

Menedemo, tu sempre negli estremi; Troppo or largheggi, e troppo pria stringevi: E, dai due troppi, un danno stesso avrai. Da prima, il figlio tu spiccasti a forza Da quella sua donnetta, che di poco Appagandosi allora, ringraziavalo, E tenea caro ogni più lieve dono. Ella, malgrado suo, spinta fu poi

Dal bisogno a cercarsi in piazza il vitto. Ed or, che il mantenerla è una rovina, Vuoi dare al figlio illimitata scritta. Sappi dunque (per dirti or quanto dotta Pelatrice s'è fatta) ch'ella venne Col corteggio di più di dieci ancelle, Carche tutte di drappi e d'oro. Avesse Per amatore un Satrapo, e' dovrebbe Venirne all'accattar; vedi or, se puoi A tante spese bastar tu.

Menedemo.

Ma forse

L'hai tu pur essa in casa tua?

Cremete.

Se in casa Io l'ho? per dio: ben me n'avvidi, in darle A lei con la sua corte jer da cena: Che s'io dovessi darglien'oggi ancora, Sarei spicciato. Uh! se sapessi; in vino, Per non parlar del resto, in solo vino Quel ch'ella a centellini men lograva! E dicea, centellando: Babbo mio. Gli è asprigno questo; in grazia, un po più dolce Un altro men procaccia. Ebbi a sturare Quante botti, quante anfore i' m'avessi; Tutta a sogguadro la famiglia: un chiasso, Un andare, un venire: un cerca, un chiama... Sola una cena è tal rovina: or pensa Che fia di te, quando in pension l'avrai. Per Giove, o mio Menedemo, mi dolse In pensar che soffrir tal scialaquío

Menedemo.

Ei si scapricci a posta Sua, quant'e'vuol: spenda, e profonda, e butti: Tutto soffrir son fermo, pur ch'io meco Abbia il mio figlio.

Cremete.

Ove in te fermo sii Di far così, penso che molto importa Ch'egli almen creda, che nel dargli assai Tu ignori affatto i rei suoi portamenti.

Menedemo. Ma che far posso?...

Dovran tuoi beni.

Cremete.

Ogni qualunque mezzo Fia assai miglior, di quel ch'or tu disegni. Per fargli aver, senza tu stesso dargli, Potresti, per esempio, da un servuccio Lasciarti abbindolare. E appunto a questo Credo che già lavorino; gli ho visti

Infra loro in combriccola: il mio Siro Con quel vostro, susurrano in segreto: E i due figli consigliansi. Onde è meglio, Fingendo tu, lasciar così scroccarti Un talento, piuttosto che dar loro Di consenso una mina. Non si tratta Oni del danaro: e' trattasi del modo. Di nuocer meno al giovinetto, Pensa, Che se una volta ei t'indovina in cuore, S'ei mai penétra, che tu pria la vita Perder vogli e pria l'oro quanto n'hai, Che disgustare e perdere il tuo figlio: Ohi, ohi! qual tu spalanchi ai vizi accesso! Cosa tu fai, da amareggiarti i giorni, E farteli abborrire. Il sai, che siamo Tosto peggiori, ove esser rei ne lice. Ogni capriccio, ei vorrà porlo a effetto; Nè baderà, s'egli sia retto o prayo, Allor tu, perder con l'avere il figlio Pur non volendo, gli darai de' nieghi: Ed egli, tosto al sotterfugio usato, Che sa toccarti al vivo: ei farà tosto La sua minaccia, di piantarti,

Menedemo. E' parmi,

Che tu di' 'l vero, e ciò che fia pel meglio.

Cremete. \*... In ver ch'io questa notte intera

Non ho chius'occhio, ognor pensando al come

Potrei renderti un figlio.

Menedemo. O buon Cremete,
Dammi la mano: io te ne prego, un figlio

Rendimi tu.

Cremete. Son presto a ciò.

Menedemo. Non sai,

Quel ch'io vo' che tu facci?

Cremete.
Menedemo.

Dillo.

Sollecitarli tu, di compier tosto

Quel lor raggiro, che tramar gli hai visti

Per incapparni. Lo bramo al par di dargli

Per ingannarmi. Io bramo al par di dargli, Ch'ei di pigliarmi; e di vederlo omai, Sovra ogni cosa, io bramo.

Sovra ogni cosa, io bramo Cremete.

Adoprerommivi.

Or dei

E' mi fa d'uopo dalla nostra Siro; Adocchierollo dunque. Ma, qualcuno, Di casa mia vien fuori. Or tu, rïentra, Ch'ei non si avveggan che parlammo insieme. Un affaruccio avrei per altro ancora A far quest'oggi, pria del tuo; m'han preso Per arbitro de' termini i due nostri Vicini qui, Crito e Simon, che in lite Stan dei confini. Ma, a scusarmen vado Per oggi, e tosto per servirti io torno.

Menedemo. (866) Torna, ten prego. — Egli è pur ver, per Giove!

Ma, come mai l'uomo è così, ch'ei vegga
Ne' casi altrui con più acutezza e senno,
Che non ne' suoi? forse perchè ne' nostri,
La troppa gioja, o il troppo duol ei allaccia
L'animo? Oh quanto, or più di me costui
Ne' miei bisogni è savio!

Cremete. (Ternade) Mi son tolto Quella briga per oggi; a te son tutto. 1

# SCENA II.

## SIRO, CREMETE.

Siro. Gira di qua, gira di là. ma il punto È di trovar quattrini; e a ciò, fa d'uopo Tendere aguati al vecchio.

C'remete.

Che costor macchinavano? ben vedo;
Il servo dell'amico è un po' grossetto,
Perciò s'è dato a questo mio le parti.

Siro. Costà, chi parla? ohimè! fors'hammi udito?

Cremete. Siro.

Siro. Oh oh!

Cremete. Che fai tu costà?
Siro. Fo bene:

Ma di te maravigliomi, Cremete; Sì mattutino, dopo aver jer sera

Bevuto tanto?

Cremete. Nulla troppo.

Siro. Nulla?

Mostrato hai tu davver, come suol dirsi, Quel che può fare Aquila vecchia.

Cremete. Oh questo!...
Siro, È una piacevol lepida donnetta,

 $<sup>^{1}</sup>$  Menedemo, suppongo lo ringrazi tacitamente, o vedendo venir Siro, si ritiri.

Codesta che albergammo.

Cremete. Tal mi parve.

Siro. Ed anco bella, per mia fe. Cremete. Bellina.

Siro. Per questi tempi, intendo: nol sarebbe.

Stato ne' tuoi po' tanto. Ben capisco, Come a impazzirne sia Clinia ridotto. Ma 'gli ha un certo suo padre miseruccio, Stringato, prosciugato; qua, 'l vicino; Conoscil tu? che, quasi ei non si fosse Straricco, astrinse il figlio a abbandonarlo Perchè il lasciava ir bisognoso. Udisti,

Com'io tel dico, questo fatto? Udii Cremete.

Tutto, appien tutto. Un gran furfante...

Siro. A eni?... Cremete.

Eh! dico al servo di quel giovinetto... Siro. (Sotto roce, da se) Siro, temei dicesse a te.

Cremete. ... Che a tale

Fuga opporsi non seppe. Siro.

Egli? e che farci Avria potuto mai?

Cremete. Che farci? e il chiedi?

> Dovea trovar tai bindoli e raggiri, Che fruttassero al giovine danari Per regalar l'amica: e a un tempo stesso L'aspro vecchio ei dovea contro suo grado

Servir così.

Siro. Son ciance.

Cremete. Ecco il dovere.

Siro, qual fosse di costui.

Siro. Che? dunque,

In grazia; lodi tu, servo che inganni Chi gli dà il pane?

Cremete.

Ove ciò giovi, io il lodo

Veramente.

Siro. (Ironico) Davvero, affè.

V'ha tale Cremete.

Occasione, in cui rimedio a fiere Doglie, può dar l'inganno. Avria serbato Così costui l'unico figlio al padre.

Siro. (Pa se) Non so s'ei celia, o se davvero ei parla: Ma, sia comunque, al bindolarlo ei spronami.

Cremete. Che dunque indugia quel Dromone omai?

Finchè riparta Clinia, non potendo

Supplir le spese dell'amica? ei forse Lacci al vecchio non tende.

Siro. Egli è pincone.

Siro, ajutarlo tu dovresti or dunque, Cremete. Pel ben di Clinia.

Siro. Ove tu 'l vogli, io 'l posso: E mi fia lieve; che un pochin conosco,

Come s'usin tai pratiche.

Sì? bene. Cremete.

Fia tanto meglio.

Siro. E non so dir bugie.

Cremete. Ponvi tu dunque mano.

Siro. Ma. frattanto.

Fa di ben ricordarti ognor tu stesso Di queste cose, ove per caso mai Le somiglianti (ch'uomini siam tutti) Facesse un giorno il tuo proprio figlio.

Cremete. Non verrà, spero, il caso mai.

Siro. Lo spero

> Io pur, per dio: nè parlo ora di questo, Perch'io vedessi del sì fatto in lui;.... Ma, pur, se un qualche; ... non dovresti ... il vedi,

> Che è giovinetto, E, affè, Cremete, io posso

Splendidamente mungerti, se il caso Venisse mai.

Cremete

Noi parlerem di questo Quando il caso verrà. Ti adopra or dunque In codest'altro.

Siro. (Da se, avviandosi Cremete ver casa) Del padrone i detti Io non udii con più piacer giammai: Nè, s'io mal fessi, alcuna pena averne Dovrei punto temer. Ma, chi vien fuori Di casa nostra?

#### SCENA III.

## CREMÉTE, CLITIFONE, SIRO,

Cremete. (Visto il figlio che usciva di casa) Oh oh! che vegg'io là? Che son codesti scherzi, o Clitifone? Son questi i modi che conviensi?

Clitifone. Io. padre? E che fec'io?

Cremete. Testè, là, sul nostr'uscio, Non ti vedea fors'io, che accarezzavi

Del tuo Clinia l'amica?

Siro. Oimè! siam fritti.

Clitifone. To?

Cremete. Con questi occhi i' t'ho veduto; è vano Che il nieghi, E tale indegno oltraggio fai Ad un amico tu? tener le mani Non puoi? No. bagattella, qual tu credi. Non è, no, l'albergare ospite amico, E lavorargli la sua donna poi. E qual non fosti anco immodesto jeri. Alla cena, fra 'l bere?...

Siro. Egli è pur vero.

Cremete. E quanto pur molesto? a segno, ch'io (Per mia fe) paventai ch'a uscirne al fine N'avesse un qualche brutto giuoco. Io 'l cuore Degli amanti conosco: e' veggon travi Là, dove altri una paglia appena vede.

Per quanto a me, padre, i' son certo ch'egli Clitifone. Di me non piglia ombra nessuna.

Cremete. E sia:

Ma devi pure un po' da lor scostarti, E in libertà lasciarli. Amor non vuole \*Nè testimoni, nè compagni, E sono Tutte così le passion dell'uomo. Io, per me, il so: ch'io non vorrei nessuno. Neppur de' miei, per confidente sempre De' miei segreti: ell'è così, mio figlio: In suggezion la gravità dell'uno Mi pone: all'altro, io non ardisco esporre Il mio pensier, che come inetto o audace Presso lui mi condanna. E così pensa, Ch'or sia di Clinia teco. Il savio amico. De' capir sempre il quando, il come, e il dove Abbia a stare, o partirsi.

Siro. (Appressandosi) Oh! che mai dice

Costà Cremete?

Clitifone. Oimé!

Siro. Le cose istesse Ch'or disse il babbo, o Clitifone, io pure

Te le inculcava: ma, davver, tu fosti Savio e prudente!

Clitifone. In grazia, taci.

Siro. In vero. Cremete. Siro, di lui vergognomi...

Siro. Ben credo: Ed a ragion, ch'ei fu a me pur molesto.

Clititone. (Sotto voce) Prosiegui tu, per dio.

Quel che ognun vede Siro.

Io dico, il vero.

A Clinia dunque io mai Clitifone.

Non deggio più ravvicinarmi? Cremete. E sempre

Dei tu star loro appiecicato?

Siro. (h se) È spiccia La cosa. Appien si svelerà costui,

Pria che il danar io imborsi. - Orsù, Cremete.

Vuoi tu ascoltar me, stolto?

Cremete. Ebben, che dici?

Di qui sgombrar fa Clitifone. Siro.

Clitifone. E dove

Ir men debbo di qui?

Siro. Dove? ove vuoi: Pur che tu lasci in libertà gli amanti.

Vattene a spasso.

A spasso? e dove mai? Clitifone. E' mancan luoghi, forse? qui a drittura, Siro.

Di là, più giù, dove tu vuoi. Cremete.

Ben dice:

E così fa.

Clitifone. (Sotto voce) Schiattar tu possi, o Siro, Che pur di qua mi scacci.

E tu, per dio, Siro.

Tien d'ora in poi codeste mani a casa. (Esce Chiffone) Vedi or, Cremete, se la sai tu lunga? Dio sa, quel ch'ei farebbe, se non fossi Tu (la Dio grazia) a custodirlo sempre,

\*E a gastigarlo, e ad avvertirlo!

Cremete. Eh, poi per questo, ci avrò l'occhio.

Siro. Padron mio caro, adesso è da porvi occhio

Nè più aspettar...

Cremete. Farassi.

Siro. Ove sii saggio:

Perch'egli ogni di meno a me obbedisce.

Ma tu, intanto, pensasti a far qualcosa Cremete. Di ciò ch'io dianzi ti parlai? trovasti

Qualche bel mezzo, o ancora no?

Del bindolo Siro.

Da farsi al vecchio, vuoi tu dire? oh! zitto:

Che per l'appunto un ne trovai.

Cremete.

Cremete.

Siro.

Siro.

Buon Siro .

Ch'è egli? di'.

Ben tel dirò: ma, come

Nasce una cosa dall'altra...

Che è stato?

Siro, di' su.

La trista meretrice

Ch'ell'è costei!

Pare anche a me.

Cremete. Sira.

Se tutto

Sapessi tu; ben altro ... Ma, pon mente A questo suo raggiro. Qui a dimora Stava una certa vecchia da Corinto: A cui costei mille danar d'argento

Prestati avea:...

Cremete. Siro.

Che avvenne?

Ella moriva,

Lasciando una sua figlia, ragazzetta; Cui tolse in pegno pel danar dovutole La meretrice nostra.

Cremete. Siro.

Or, ben l'intendo.

Ella seco condusse or la ragazza

Qui da tua moglie...

E che ne fu?

Cremete. Siro.

La vuole Clinia da lei, ma non in dono; e darne Glien vuol poi, mille dramme: ma l'amica

Le chiede adesso.

Cremete.

Or or dayver le chiede?

Siro. Eh! qual v'ha dubbio? Cremete.

Anch'io 'l pensai. Che dunque

Pensi or tu fare?

Siro.

Io, eh? di Clinia al padre

Irmene, e dirgli: che di Caria presa Questa fanciulla ell'è; nobile, ricca. Da farci sopra un bel guadagno, ov'egli Ricattatala, poscia la rivenda.

Cremete. Mal ti apponi.

Siro.

Siro.

E perchè?

Cremete.

Già ti rispondo Qui per Menedem'io. Non vo' comprarla.

Che di' tu allora?

Ma, risposta fammi,

Che un po' più a' versi vadami.

Cremete. Nol tengo A d'uopo.

Sien Non fia d'uopo ?

Cremete. No: per dio.

Ma come ciò? mi maraviglio. Siro. ('remete.

Dirottelo, Ma, sta, Che fu egli mai, Che spalancar sento con furia tanta

Di casa mia la porta?

# SCENA IV.

SOSTRATA, NUTRICE, CREMETE, SIRO.

Ove pur io Sostrata. Qui non m'inganni, egli è per certo questo L'anel, ch' io credo; egli è l'anello questo, Con cui la figlia esporre io fea.

(remete. (A Siro, non visti) Che viene

A dire, o Siro, con codesto?

Sostrata. Ebbene. Che te ne par, Nutrice? non è desso?

Nutrice. Io 'l dissi, affe, tosto da prima, quando Mel mostrasti, che è desso.

Sostrata. Ma, ti pare D'averlo, or quanto basti, esaminato?

Nutrice. Sì: quanto basta.

Or dunque tu rientra. Sostrata.

E viemmi dir s'ella è del bagno uscita. Aspetterò io qui 'l marito intanto.

Siro. (A Cremete, non visti) Odi? te aspetta: hai da sentirla. Io temo, Vi sia del brutto: non saprei: ma, a caso Non temo...

E che ha da essere? Costei. Cremete. Per dio, dirammi (e già mi par d'udirla) Con gran prosopopea gran frascherie.

Sostrata. Oh oh, marito mio.

Oh oh, mia moglie. Cremete.

Sostrata. Te cerco appunto.

Cremete. E che vuoi dirmi? parla.

Sostrata Ti prego in prima, che pensar non vogli Ch'io ardissi mai disobbedirti...

Cremete. E vnoi Ch'io ti creda anco questo? l'incredibile?

Il crederò. Di' su. Siro. (Da se) Quest'è un proemio Discolpator, che incolpa.

Ti sovviene Sostrata.

> Di quando, essend'io incinta, m'ordinavi Severamente, se una figlia ell'era,

Di non serbarla?

Cremete. \*Io dunque so che hai fatto:

Serbata l'hai.

Siro. Serbata l'hai, padrona?

D'un coerede tu arricchisti dunque Il padroneino.

Niente affatto io tolsi Sostrata.

A niun di casa, V'era qui una certa Onesta vecchia da Corinto: a quella Died'io la bimba, perchè l'esponesse.

Oh sommo Giove! ndissi mai sì fatta Cremete.

Imperizia!

Sostrata. Me misera! e qual male

Fec' io ?

Cremete. Qual male?...

S' io errava, il facea Sostrata.

Senza saperlo, o mio Cremete.

Cremete. Oh, questo

Di certo il so, quand'anco tu il negassi; Che tutto fai senza saper mai nulla. E son più d'uno in questo affar gli errori. A bella prima, ove il comando mio Voluto avessi eseguir tu, il comando Era, ben sai, di non serbarla in vita; Non di fingerla in detti trapassata, E insperanzirla poi di vita in fatti. Ma, ciò ti passo: amor, pietà di madre, Voleanlo, il so: concedasi, Ma. vedi, Vedi un po' adesso, quale sbaglio hai preso; Pensa, qual ben festi alla figlia, in darla A quella vecchia: è presto data: e poi? Cosa accader dovea? ch'ella, crescendo, O di sè trafficasse, o si scoprisse. Tu non pensasti ad altro, che a lasciarla Vivere; e il resto poi?... Che avresti fatto Di peggio tu con qualche reo marito, Che nè dritto, nè giusto, nè ragione Punto intendesse; e il meglio, il peggio, il giova,

A quel che piace? Sostrata. Errai, Cremete mio;

Il nuoce, tutto in somma ei posponesse

Nol niego: e mi do vinta. Or, sol ti prego. Da che tu in anni, in senno, ed in bontade M'avanzi, alquanto dona alla innocente Mia imperizia.

Cremete.

Eh, sicuro; io tel perdono: Ma, trista scuola, ell'è per te il mio troppo Condiscenderti, o Sostrata. Ma in somma, Dimmi or perchè tu m'hai narrato questo.

Sostrata.

Noi donne, il sai, siam scioccamente tutte Superstiziose: ond'io, nel dar la figlia Ad esporsi, un mio anello mi traea Del dito, e il dava, affin che con la bimba Lo esponesse la vecchia: così almeno De' nostri beni affatto defraudata Non mi parea, se a caso ella moriva 1.

Cremete. Via; questo è bene: il mal augurio hai tolto Così, da te come da essa.

Sostrata.

Intanto,

Ecco qui quell'anello.

E donde l'hai?

Sostrata. La giovinetta, cui seco condusse Bacchide in casa nostra...

Oh oh! Che dice

Cremete.

Sira.

La giovinetta?...

Sostrata. Ella, nell'irne al bagno,

Mel diè a serbar: non ci badai da prima; Ma osservandolo poi, l'ebbi ad un tratto Riconosciuto: onde ver te men corsi.

Cremete.

Sostrata.

E qual sospetto, ovver qual altro indizio

Hai tu per or sovr'essa?

Non saprei;...
Ma tu da lei chiarire, interrogandola,
Potresti, donde l'ebbe.

Siro. (Da se)

Oimè! la cosa Più in chiaro vien, ch'io nol vorrei: se è vero Tutto ciò, questa è del padron la figlia.

Cremete. Vive la vecchia, a cui la davi?

Sostrata. Ignoro.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per intendere questo passo, e farne un senso, è da supporsi, che fosse presso i Pagani un atto empio, di lasciar morire un figlio, senza che avesse avuto nulla dei genitori. Per altra parte, sopra, al verso 42 di questa Scena, non per intenderne ma per tollerarne il senso, bisogna sapere, che le leggi Attiche permettevano ai genitori di far perire i bambini che non volevano, o non poteano nutrire; e così parimente d'esporli.

Cremete. Che ti diss'ella, averne fatto allora?

Sostrata. Ciò ch'io imposto le avea.

Cremete. Di grazia il nome

Di costei, per cercarne.

Sostrata. Filteréa.

Siro. (base) È dessa. E s'ella è morta, muojo anch'io.

Che il raggiro di Bacchide è scoperto.

Cremete. Sieguimi in casa, Sostrata.

Sostrata. O Cremete,

Io non sperai mai tanto, di vederti Pur così mite adesso; tu, che allora Fosti per quella figlia tua sì crudo.

Cremete. Spesso v'ha tal necessità, che l'uomo Non lascia esser quel ch'è. Così, mutati I tempi, or fanmi aver cara una figlia, Che allor per niente non l'avrei serbata.

# ATTO QUARTO.

# SCENA I.

SIRO.

Siro. S'io non m'inganno, e' mi pende sul capo Un qualche gran rovescio: sì alle strette Io co' bindoli miei, per dio, mi trovo In questo affare. Omai quanto al danaro, È impossibil scroccarlo, e non ci spero: Ma, fatta ell'è di me, s'io non m'ingegno Di ben celare al vecchio, esser costei Del suo figlio l'amica: onde, se illeso Pur mi ritiro, io l'apporrò a trionfo. Arrabbio, che un boccon tanto polposo Mi sia così tolto di bocca a un tratto. Ma, che farò? quale arzigogol nuovo Raggirerò? convien tornar da capo. Non v'è però mai diavol tal, chi cerca. Ch' e' non si trovi dov'ei tien la coda. E s'or così ricominciassi?... Eh, no: Non può andar. E in quest'altra?... Vien lo stesso. Ah! così: meglio . . . Non si può. Benissimo

Si può. Coraggio: oh! l'ho trovata appunto. Affè, ch' io penso far tornare addietro Questo danar, che si credea sfuggirmi.

# SCENA II.

# CLINIA, SIRO.

Clinia. Non può oramai cosa accadermi tale,
Da più recarmi noja; in così lieto
Stato or mi trovo! D'ora in poi vo' darmi
Tutto al padre; e mi avrà, più ch'ei nol vuole.
In ogni cosa temperato.

Siro. (base)

Non m'ingannai: da ciò che Clinia dice,
Vedo, la figlia han conosciuta i vecchi. —
Il mi rallegro a Clinia do: senz'altro
Quest'agnizione a te fatto ha buon sangue.

Clinia. O Siro mio, tu il sai dunque?...
Siro. Siro il so?

Io, che tutto sentii da' vecchi?

Clinia. Udisti,

Che a niuno mai la più opportuna cosa
Accadesse?

Siro. A nessuno.

C'linia.

E i Dei lo sanno,
S'or io per lei più assai non me n'allegri,
Che non fo per me stesso; per lei, degna
D'ogni più raro onore.

Siro.

Oh! ben tel credo.

Ma, adesso, o Clinia, e' tocca a te di darmi

Anco un po' retta. Abbiam pure a pensarci

All'amico; e veder di porlo in salvo

Dal padre, ch'ei non sappia di colei...

Clinia. Oh cielo! e fia?... Sira. Sta zitto.

Clinia. E fia pur vero Ch'io d'Antifila mia possessor venga?...

Siro. Così mi ascolti?
Clinia. E come tacer posso?
Siro mio, l'alma non mi cape in seno...

Manco; ... Sostiemmi ...

Siro. Per dio, ti sostengo Davvero.

Clinia. Ai Numi farò invidia...

Siro.

Eh, il veggo:

Invano imprendo a favellarti. (Timia

Via.

Parla pur, ch' io ti ascolto. Siro.

Eh, presto in cielo

Ritornerai.

No. no: bado a te.

Clinia. Siro.

All'amico pensar, Clinia, or fa d'uopo; E com'io ti dicea, porlo in salvo Dal padre, ch'ei non sappia essergli amica Questa Bacchide: e tosto il saprà il vecchio. Se tu la lasci e te ne vai: ma ascosa Può stare ancor, come finora ell'era,

Se tu con te la pigli.

Clinia. Ma codesto

> Nol posso, o Siro mio; nulla sarebbe Di più contrario alle mie nozze: e come, Con qual ardir vuoi tu ch'al padre io chieda La figlia in moglie, e in casa sua frattanto Una donnaccia mia gli tenga? Intendi?

La intendi questa?

Siro. E perchè nol potresti? Clinia. Come? che dirgli? qual ragione addurgli? Siro. Quale? non dei menzogna dirgli: il vero,

Tal quale egli è, gli narra. Clinia.

E che? tu sogni? Tu gli dei dir, ch'ami sua figlia, e in moglie

La vuoi: ma che vuol l'altra, Clitifone.

Clinia. Ottima e giusta e facil cosa in vero Tu mi prescrivi. E inoltre, anco vorrai, 1 Suppongo, che il mio stesso padre io preghi Di nulla dirne a Cremete.

Anzi, tutto Siro. Prega ch'ei narri, tutto quanto il filo

Della cosa com'è.

Clinia.

Siro.

Ma se' tu in mente, O briaco se' tu? Così per certo, Appien tradisci Clitifon tu primo: Ch'io non so come allor salvar tu il possa:

Dillo, se il sai.

Siro. Per dio, questo mio avviso È degli avvisi il re. Ben debbo io andarne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Passo oscuro, che pare contradire alla testura del dianzi, e dopo detto.

Gonfio, d'aver con tanta astuzia un tanto Mezzo trovato in questa testa mia; D'ingannare ambo i vecchi con il vero. Sì, sì; in tal modo quando al mio Cremete Narrerà il tuo Menedemo l'amante Di Bacchid'esser Clitifon suo figlio. Nol crederà perciò Cremete.

Clinia.

E intanto,
Con questo tuo bel mezzo a me ritogli
Delle mie nozze ogni speranza. È chiaro,
Che se Cremete in cuor mi crede ancora
Vero amante di Bacchide, la figlia
Affidar non vorrammi. A salvar forse
Tu Clitifon pensi soltanto, e poi
Non stimi un fico ogni mio danno.

Siro.

Eh. giusto: Questa mia finzïon, pensi tu ch' io La voglia per un secolo? un sol giorno;

Fin ch'io agguanto i danari; non più: zitto. Bastati un dì? Ma dimmi poi, se il padre

(linia. Bastati un dì? Ma dimmi po Viene a saperlo, e allora?...

Siro. E allora?... Sei

Tu di color, che esclaman sempre : « Ed ora « Che ne avverrebbe se cadesse il cielo ? »

Clinia. Di quel ch'io faccia, sto in timor.

Siro. Timore?

Quasi in te non istesse, all'occorrenza,

Quasi in te non istesse, an occorrenza, L'uscir d'impaccio, appalesando il tutto.

Clinia. Via fuor di casa Bacchide si cavi.
Siro. Così, sta ben. Ma, fuori appunto ell'esce.

# SCENA III.

BACCHIDE, POI FRIGIA, CLINIA, SIRO, DROMONE.

Bacchide. Lo sfacciato di Siro qui mi trasse,
Promettendo, ch'io dieci mine avrei:
Ma, per dio, s'ei m'inganna, avrà bel dire,
E bel pregarmi d'ora in poi; mai certo
Non mi ci colgon più. Ovver, qualora
Dato avrò lor la posta, e che annunziata
Avranmi Siro, e Clitifone attesami
Palpitando, burlati io lascierolli,
Non ci venendo: e il furfantel di Siro
Mi pagherà con le sue spalle ei poi.

Clinia. (la disparte, a Siro) Siro, con che grazietta ti promette La ricompensa tua!

Siro. Ma, credi forse Ch'ella burli, costei? S'io non mi guardo.

Tomò varole

Terrà parola.

Bacchide. E' stanno a letto ancora

Costoro: affè, li sveglierò ben io.

<sup>1</sup> Frigia, ehi, mia Frigia, udisti or dianzi il luogo Dove la villa di Carino a noi

Additava colui?

Frigia. L'udía.

Bacchide. Ti parve,

Ch' ei ci dicesse a destra qui di questo

Podere?

Frigia. A destra, appunto.

Bacchide. Vaici a volo;

E quel mio militar ci troverai, Ch'ei fa di Bacco appo Carin le feste.

Siro. (A Clinia in disparte) Che vuol dir questo?

Bacchide. Gli dirai, ch'io stommi

Qui a malincorpo assai; ch'io ei son anco Spinta; ma pure troverò ben mezzo Di canzonar costor, e a lui venirne.

Siro. Oime! — Che fai tu, Bacchide? deh, aspetta:
Dove mandi or costei? di grazia, dille

Che si trattenga.

Bacchide. Vanne, o Frigia.

Siro. Eppure,

Il tuo danaro è in pronto.

Bacchide. Eppur non muovo

Io di qui'l piede.

Siro. E ti sarà sborsato

Or ora.

Bacchide. A vostro comodo: fors'io

Vi fo premura?

Siro. Ma, di grazia, sai

Come hai da averlo?

Bacchide. Come?

Siro. Hai da venirne

Or tu, con tutto il tuo corteggio, in casa Di codesto Menedemo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O Frigia era dentro ancora, ed esce chiamata; ovvero stando già in scena con Bacchide, questa ora le favella ad alta voce, per essere sentita da quei di casa.

Bacchide. Furfante.

Che raggirasti or qui?

Siro. Raggiro?... io conio

Moneta là per dartela.

Bacchide. Beffarmi

Tu?

Siro. No, no; quant'io dico, non è a caso.

Bacchide. Ma quivi avrò, poi da far teco ancora?

Siro. Nulla più: ma vo' ch'abbi l'aver tuo.

Bacchide. Vi si vada.

Siro. Mi siegui, è qua la via.

Ehi, Dromon.

Dromone. Chi mi vuol?

Siro. Siro ti vuole.

Dromone. Che c'è egli?

Siro. Conduci, e tosto, a casa

Del tuo padrone qui le ancelle tutte

Di Bacchide.

Dromone. A che far?

Ciò non ti spetta.

E di' lor, ch' elle tolgan seco quanto
Recato ci hanno. — Spererà il mio vecchio
Farsi franco di spese, nel vederle
Sgombrar di casa: ahi poverello! in breve
Questo picciol guadagno scontar caro
Toccheragli, e nol sa. — ¹Dromon, tu fatti

Nuovo or di tutto, se nell'arte nostra Vuovo non sei.

Dromone.

Siro.

Muto sarò, qual marmo.

# SCENA IV.

#### CREMETE, SIRO.

Cremete. As se, In verità, che or mi fa compassione
Di Menedemo il caso: or tocca a lui
Questo malanno di donna. Corbezzoli,
'na bagattella! albergare, e spesare
Costei con tutta la sua corte! È vero,
Ch'ei per più giorni non avralle a noja,
Tanto è il piacer del riavuto figlio.
Ma quando poi senza misura, un giorno

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dromone, suppongo, esce ora di casa Cremete coll'ancelle di Bacchide e avviandosi verso Menedemo con esse. Siro nel vederlo, lo ammonisce.

Come l'altro, vedrassi mangiar vivo, Ribramerà che un tal figlio sen vada. Oh! Siro appunto io veggo.

Sirn.

Ho da sfuggirlo,

Appunto

O no?...

Cremete.

Siro.

Siro. Cremete. Siro.

Ahimemè!

Ch'è stato?

Te ritrovar bramava.

E' mi par, ch'abbi

Cremete.

Tu fatto già qualcosa là col vecchio. Circa all'affar, che mi dicevi dianzi?

Fu, detto fatto.

Cremete.

Siro.

In verità?

Siro.

Di vero.

Cremete. Mio Siro, qua: rattener non mi posso

Di accarezzarti. Avrai da me per questo Un qualche bel regalo, e il do di cuore.

Siro. E se la bella astuzia mia sapessi,

Tu diresti ben altro.

Oh oh! ti vanti

Già del successo desïato?

Cremete. Siro.

To dico

Il puro vero, e non mi vanto,

E ch'è 'gli ?

Cremete. Siro.

A Menedemo Clinia creder fea, Esser codesta Bacchide, l'amica Non di lui, no, ma del tuo figlio; e averla Ei tolta seco, affin che tu nol sappi.

Cremete. Siro.

Oh bella! Non ti piace?

Cremete. Siro.

Anzi, strapiace. E se saprai della mia astuzia il resto? Odilo. Clinia inoltre, dirà al padre D'aver veduta la tua figlia, e tosto Essergli tanto andata a genio, ch'egli La desidera in moglie.

Cremete.

Questa mia.

Riconosciuta or dianzi?

Siro.

Questa stessa;

E farattela chiedere dal padre.

E a che riesce ciò? ch'io nulla affatto Cremete. Vi ci capisco.

Siro.

Oh! se' pur tardo.

Cremete. Forse?...

Che addobbi e drappi per le nozze... Intendi?

Cremete. Vaglia a comprare?...

Siro. Appunto.

Cremete. Ma. la tiglia

Io non do; nè prometto a costui, pure.

Siro. No? perchè?

Cremete.

Siro. Mel domandi? a un dissoluto...

Opra a tua posta poi. Non diceva io,

Che tu dovessi dargliela davvero,

Ma fingerlo.

Cremete.

Raggira tu codeste tue pastocchie,
Senza mescervi me. Ch'io promettessi
La figlia a tal, cui non vorrò mai darla?

Siro. Pareami . . .

Cremete. Oibò.

Siro. Con accortezza farlo
Poteasi. In somma, io l'intrapresi, il sai,
Perchè tu dianzi d'adoprarmivi io

Mi comandavi.

Cremete. Il credo.

Siro. Al resto poi,

Io per lo meglio il fea; ma, men contento.

Cremete. È verissimo, sì, ch'io d'adoprartivi Dissi, ma in altro modo.

Siro. E un altro sia;

Cerchisi intanto. Ma il danar, che deve La tua Antifila a Bacchide, che il vuole; Questo, tel dissi, è da pagarsi, e tosto. Nè qui varrà, che sottilmente esclami:

« Che? la mia propria figlia, ho da pagarla? « Forse il danar, per cui sta in pegno, ebb'io?

« Il consentii fors'io? potea colei

« Mio malgrado impegnarla? » — Elle fian ciance. Creméte mio. Tu il sai, che gran giustizia,

Spesso ell'è grande oltraggio.

Cremete. Oh! no: per questo

Nol farò poi.

Siro. Certo a qualcun potrebbe Star bene ciò; ma a te, non mai; che tutti

T'hanno per ricco e galantuomo.

Cremete. Io stesso,
Anzi il danaro a Bacchide vo' rendere...

Siro. Anzi, dovresti dal tuo proprio figlio Fargliel render.

Cremete

Perchè?

Siro. Perch'or Menedemo. Da chi Bacchide sta, crede il suo figlio

Esserne il vero amante.

Cremete. E ciò, che monta? Siro.

Monta, che là di Menedemo in casa Parrà più verisimil fatto, s'egli Gliel reca; ed anco del mio intento a fine Verrò così più facilmente. Ei giunge Or Clitifone appunto: vanne, e reca Tosto il danaro.

Cremete. lo vo per esso, e il reco.

## SCENA V.

# CLITIFONE, SIRO.

Clitifone. (la se) Chi fa una cosa a malineuor, per quanto Ella sia facil, sempre ei se la trova Oltremodo difficile. Mi ha stanco. Benchè non aspra, la passeggiatina, 'Ch'i' ho dovuta or far per forza: e nulla Io temo, quanto di dover fors'anco (Misero me!) da' fianchi della Bacchide Esser scacciato. Oh Siro! il diavol t'abbia. Con codesto tuo stolido trovato: De' tali sempre per la man tu n'hai, Per torturarmi.

Siro. Eh. vatti un po' a riporre. Affè, tua sfacciataggine m'ha quasi Rovinato in un punto.

Clitifone. Oh, pur ciò fosse!

Che tu il ben meritavi.

Siro. Io 'I meritava? E come ciò? Godo, per Dio, d'udirti Così parlar, pria che il danar ti dia, Ch'era già già per darti.

E in altro modo Clitifone. Poss'io parlarti? tu ten vai, mi cerchi L'amica, perch'io poi nè un dito pure Toccar le possa.

Siro. Acquetati; già in collera Teco più non son io. Ma, sai tu dove

Ora stia la tua Bacchide?

Clitifone. Da noi.

Siro. Oibò.

Clitifone. Doy'e dunqu'ella?

Siro. Clinia in casa

Se l'ha.

Clitifone. Son morto.

Siro. Fa coraggio; in breve Le porterai tu la promessa somma.

Clitifone. Sogni tu? donde avrolla?

Siro. Dal tuo babbo.

Clitifone. Canzoni me tu forse?

Siro. Con tue mani

Tu il toccherai, se il ver ti dico.

Clitifone. Oh quanto Son pur felice! oh quant'io t'amo, o Siro!

Siro. Zitto; esce il padre. Bada, che che tu oda.
A non far lo stupito, che che ei dica,
Secondalo; obbediscilo; e di' poco.

# SCENA VI.

# CREMETE, CLITIFONE, SIRO.

Cremete. E Clitifone, ora dov'è?

Siro. (A Clitifone sommesso) Son qui:

A dir gli hai tu.

Clitifone. Padre, son qui.

Cremete. La cosa Com'ella sta, glie l'hai tu detta, o Siro?

Siro. Tutto, a puntino.

Cremete. To' il danar tu dunque,

E gliel reca.

Siro. Su, va; che? sei tu un marmo? Che nol prendi?

Clitifone. Ubbidisco.

Siro. Or via, mi segui

Tosto, di qua. Ci aspetterai frattanto Finchè torniam, Creméte; che ben presto Sarem spicciati là.

Cremete. (800) Queste, a buon conto, Son dieci mine già, che avrò date io Alla mia figlia; e sian per gli alimenti: Che ne vorrà altrettante pel corredo: E queste, chiaman due talenti in dote. Che benedette mode! un pover padre, E' vien spogliato. Ora lasciar mi tocca I mie' affari, cercarmi uno che voglia I mie' quattrini col sudor comprati.

# SCENA VII.

#### MENEDEMO. CREMETE.

Menedemo. (Escendo, parla come al figlio) Or ch'io ti vedo ravveduto, o figlio. Me tra gli uomini tutti il più felice Reputo.

Cremete. Oh quanto ei sbaglia!

Menedemo.

Di te appunto

Io cercava, o Cremete. A te s'aspetta,

E assai ten prego, di serbarmi il figlio,

La mia famiglia, me stesso.

Cremete. Che vuoi,

Ch'io per te faccia, in grazia?

Menedemo. Oggi trovata

Una tua figlia hai tu.

('remete. Perciò?

Menedemo. Vorrebbela

Ottener Clinia in moglie.

\*Cremete.\*\* Or dimmi, e quale

Uom se' tu mai?

Monedemo. Come?

Cremete.

T'è già passato
Di mente, quanto s'era infra noi detto
Circa al raggiro da farsi, per trarti
Sotto pretesti quel danaro?...

Menedemo. Ah! intendo.

Cremete. Ecco appunto il raggiro.

Menedemo. Oh! che mi narri?

Io sbagliai dunque.

E ancor dirai, che quella Ch'ora è da te, di Clitifon l'amica, E non di Clinia, sia.

Menedemo. Mel dicon essi.

Cremete. E tu li credi?

Cremete.

Menedemo. Appien finora.

Cremete. E detto
Anco t'avran, che Clinia vuol mia figlia,

Perchè appena impalmatala ei ti cavi I danar pel corredo?

Menedemo. Affè, sottili! E all'amica i danari poi daransi...

Cremete. Cioè, darai.

Menedemo. Deh, tristo a me, che indarno
Mi allegrai dunque! ma ogni danno pure
Prescelgo anzi al riperdere il mio figlio.
Che dunque ho da rispondergli in tuo nome.
Perch'ei del mio avvedermi non si avveda,
E non sen crucci?

C'remete. Egli crucciarsi? ah! troppo Gli condiscendi tu.

Menedemo. Lascia, o Cremete, Ch'io così segua; ed a finir quest'opra Ajutami.

Cremete. Sta bene: digli dunque,
Che m'hai trovato, e che hai trattato meco
Di queste nozze.

Menedemo. E che altro poi dirogli?

C'remete. Ch'io vo' far tutto; che mi aggrada il genero;
E, s'anco vuoi, digli perfin, che data
N'ho la parola.

Menedemo.

Cremete. E spicciati a ridirglielo, veh; ch'egli
Possa così tosto i danar seroccarti,
E darglieli tostissimo tu possa,
Già che tanto il desideri.

Menedemo.

Cremete. Ma all'andamento della cosa, io vedo
Che stufo in breve ne sarai. Frattanto,
Per quanto a lui donar tu vogli, saggio
Sarai se a poco a poco e con cautela,
Gli andrai donando.

Menedemo. Il farò sì.

Cremete. Rïeutra
In casa dunque, ed odi ciò ch' e' voglia ;
Io pur rïentro, e sto a tua posta.

Menedemo. Bene,
Di quant'io faccia ti terrò informato.

# ATTO QUINTO.

## SCENA I.

MENEDEMO. POI CREMETE.

Menedemo, Ch'io non mi son l'uom più sottil nè astuto, Certo il so: ma costui, quest'ajo mio, Questo tuttantivedi di Cremete, In buaggine affè mi avanza a modo: Tal che se a me si addice alcun dei tanti Nomi da ciò, come ceppone, bietola, Asino, talpa, e simili; a Cremete, Niun di questi v'arriva : tanto è tondo.

Cremete, (Escendo, parla a chi è dentro) Eli via, basta, moglièma : in tasca [ai Numi

> Verrai col tanto ringraziarli sempre Della trovata figlia: fuorchè i Numi Esser tu stimi come tu, che nulla Capisci se non detto cento volte. — Ma, che fa egli intanto là sì a lungo Con Siro il figlio?

Menedemo. Chi è che sta sì a lungo Indugiando, Cremete?

Oh oh! Menedemo?

Dimmi; a Clinia i miei sensi riferisti?

Menedemo. Tutto.

Cremete.

Cremete. E, che dice?

Menedemo. Entrava in allegria,

Come di sposo.

Cremete. Ah ah ah . . . Menedemo. Di che ridi?

Mi ricordai de' bindoli di Siro. Cremete.

Menedemo, Sì, eh?

Cremete. Quel birbo, ei sa rifar persino I visi alle persone.

Menedemo. Di' tu questo, Perchè il mio Clinia fea sì ben l'allegro?

Cremete. Appunto.

Cremete.

Menedemo. E di ciò appunto io mi ricordo. Gli è un astutone quel Siraccio.

14 Alfierí - Commedie tradotte.

Menedemo. Oh! tale

Il terrai più, quanto il vedrai più chiaro.

Cremete. Davvero?

Menedemo. Odimi bene.

Ch'io vo' saper quanto e' t'han preso pria,

Perchè già so, che appena al figlio tuo La mia promessa riferivi, tosto La frecciata scoccavati Dromone Circa al danaro, pel corredo e ancelle Della sposa.

Menedemo. No; nulla mi fu chiesto.

Cremete. Come, no?

Menedemo. No, per dio.

Cremete. Neppur dal figlio?

Menedemo. Nessuna cosa, da nessuno. Han fatto Bensì premura tutti, perchè compiansi In quest'oggi le nozze.

Cremete. Io ne strasecolo.

E il mio Siro? neppure, egli parola Dicea?

Menedemo. Non una.

Cremete. E come mai?

Menedemo.

Ma come va, che tu, che tutto sai,
Anco l'ignori? È bensì ver, che seppe
Quel tuo Siro sì ben rifare il volto

Di Clitifone tuo, che mai per ombra Avresti detto Clinia esser l'amante Di Bacchide: ma lui, ben tutto, e solo.

Cremete. Che di' tu?

Menedemo. Se vedessi, con che garbo Ei se l'abbraccia e bacia: ma, gli è un nulla Questo.

Cremete. Un nulla? e di più, che finger puossi?

Menedemo. Ben altro.

Cremete. E che?

Menedemo. Stammi a sentire. Io in casa

\*Ho nel più interno un certo gabinetto,
In cui portar facevasi un bel letto

Cremete, E poi,

Che se ne fea del letto?

Menedemo. Detto, fatto; Ei v'era appena, e Clitifon ci andava... Cremete. Solo?

Menedemo. Sì, solo.

Cremete. Oimè!

Menedemo. Dietro a lui subito

Venía Bacchide.

Cremete. Sola?

Menedemo. Sola?

Cremete. Ahi, ahi!

Menedemo. Entrati appena, e' si serravan l'uscio...

Cremete. Poffare! E Clinia, sel vedea?

Menedemo. Benissimo;

Stava ei meco guardando.

Cremete. Oimè! son morto,

Menedemo: ah, la Bacchide, è l'amica

Del figliuol mio; me misero!

Menedemo. E ch'è stato?

Cremete. Fra dieci giorni al più, non ho più pane.

Menedemo. E come ? temi ; che il tuo figlio voglia Scialacquar tutto per l'amico ?

Cremete. Amica,

Di' meglio.

Menedemo. S'ei pur l'ha.

Cremete. Ch'uom vi sia al mondo sì dolce e cortese,

Da lasciar che l'amica su i suoi occhi?...

Menedemo. Ah, ciò vuoi dire? E perchè no? per farmi Più facilmente creder lor raggiro.

Cremete. Tu mi corbelli, eh? Ben io m'adiro

Or con me stesso. Ahi bestia, che mi sono! Se ne sarebbe avvisto un marmo: tante Cose fra loro io vidi pria, nè alcuna M'insospettiva: ahi tristo a me! Per dio, S'io vivo pur, non la faranno franca:

Ch' io già...

Menedemo. Te stesso tu frenar non sai?

Nè a te badare, al tuo decoro? io forse

Bastante esempio a te non do ?
Dall'ira

Cremete.
Son fuor di me, o Menedemo.

Menedemo. In tal guisa

Favelli tu? non ti vergogni? altrui Consigli dai, tu fuor di casa dotto,

E a te stesso soccorrere non sai?

Cremete. Che fare?...

Menedemo. Far, quel ch'io (come il dicevi)

Far sapea poco: fa, che in te s'abbia egli Un vero padre; che a te tutte egli osi Confidar le sue cose; e da te tutto, Quant'egli voglia, e chiedere e pretendere: E fa così, perchè ei non cerchi altrove, E te non lasci.

Cremete.

Eh, dove diavol vuole
Sen vada ei pur, pria di ridur qui il padre
Ad accattare, in grazia de' suoi vizj:
Che affè, s'io seguitassi a dar le spese
A codesta sua donna, io, non da giuoco,
Ma davvero, o Menedemo, sarei
Ridotto in breve a tor la zappa.

Menedemo.

Oh quanti
Disgusti avrai da ciò, se non vai cauto!
Ti mostrerai da pria severo, e poscia
Perdonerai: che serve? così perdi
Del perdonargli il merito.

Cremete. Ah! non sai

Menedemo. Quanto ti piace
Siilo: ma di': vuoi tu, com'.io lo bramo,
Dar tua figlia al mio Clinia? o un altro meglio
Genero hai tu?

Cremete. No certo; anzi mi piace E il parentado e il genero.

Menedemo. E, qual dote
Prometti tu? ch'io'l possa dire al figlio.
Che? tu non parli?

Cremete. Dote?

Menedemo. Dote, appunto.

Cremete. Ah, ah.

Menedemo. Cremete, non ti peritare, Quand'ella fosse anco pochina: io teco Non guasterommi, per la dote.

Cremete.

A due
Talenti io l'ho fissata; e basta, parmi,
Visto il mio aver: ma, se di me ti cale,
E del mio avere, e del mio figlio, abbiamo
A fargli creder, ch'io per dote ho dato
Alla mia figlia quanti beni ho al mondo.

Menedemo. Oh! che fai tu?

Cremete.

Con Clitifon, di questo Tu dei far lo stupito, e da lui stesso Investigar per qual ragione io 'l faccia. Menedemo. E perchè il fai? ch' io non lo so davvero.

Cremete. Io? per por freno alla scapestrataggine Di quel mio dissoluto; e a tal ridurlo, Ch'ei più non sappia ove voltarsi.

Menedemo. Pensa...

Cremete. Lasciami in ciò fare a mio modo.

Menedemo. Il vuoi?

Facciasi.

Cremete.

\*Or vedi tu, che Clinia dunque
Chiegga la sposa, ed apparecchi il tutto.
Ed io frattanto, come il padre il debbe,
Laverò 'l capo a questo mio. Ma, e Siro?...

Menedemo. Che vuoi tu fargli?

Cremete. Io? sol ch'io mi viva,

E tel vo' dar, per dio, sì ben assetto, E sì ben concio, che memoria sempre Avrà di me, finch'egli campi. — ¹ Un birbo, Che un suo trastullo, un suo buffon mi tiene: Che fatto m'ha (per dio) cose, che ardito Non si avria far ad una vedovuzza.

# SCENA II.

CLITIFONE, MENEDEMO, CREMETE, SIRO.

Clitifone. Possibile, o Menedemo, che il mio Padre, in sì poco tempo, ad un tal segno Siasi nel cor cangiato, e nulla serbi Di paterno per me? Qual feci io mai Delitto? lasso me! s'io pure errava, Il fanno tutti i giovanetti.

Menedemo. È cosa,

Certo per te, ch'hai da soffrirla, molto
Crudele e grave: ma davver dispiace
Non meno a me; nè so il perchè, fuor ch'io

Ti voglio un ben dell'anima.

Clitifone. Dicestimi,

Ch'era qui il padre?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pare, ed è necessario così credere, per l'intelligenza del principio della seguente scena, che mentre Cremete dice fra se questi tre ultimi versi, Menedemo siasi avviato verso Clitifone, e gli abbia detto che il padre suc ha donato in dote alla figlia quanto egli aveva. Onde il principio della seguente scena fra Menedemo e Clitifone, è una continuazione del loro discorso, a cui Cremete non è supposto badare; nè Clitifone è supposto essersi avvisto della presenza del padre.

Menedemo.
Cremete.

Eccolo appunto.

Ebbene,

Di che mi accusi, o Clitifone ? Quanto Io stimai far circa il mio avere, il feci, A te pensando, e alla mattezza tua. Trascurato vedendoti, ed affatto Dato al godere alla giornata, senza Xè un pensier dell'avvenire, io posi Modo che tu non accattassi un giorno, Spogliato, nudo. A te spettava il mio; Ma cagion poi del non dovertel dare Sendo tu stesso, io l'affidai (ben vedi) Ai più prossimi tuoi. Così, soccorso La spensieraggin tua troverà sempre, Mio Clitifone: almen, di certo avrai Così del pane, e un vestituccio, e un tetto.

Clitifone. Oimè!...

Cremete. Così fia meglio, che dar tutta,

Erede te, l'eredità mia tutta

A Bacchide.

Siro. (Da se) Son morto: oh quanti guai, Senza saperlo, io scellerato mossi!

Clitifone. Morir vorrei...

Cremete. Pregoti, impara pria

A ben viver: se poscia allor la vita Dispiaceratti, io tel concedo allora.

Siro. Poss' io parlar, padrone?

Cremete. Sì

Siro. Ma, in salvo?

Cremete. Parla.

Siro. Qual è quest'ingiustizia pazza,

Di punir lui del peccar mio?

Cremete. Senz'altro, Non ti frammescer qui: nessun te accusa,

O Siro; tu, nè protettor nè altare Non procacciarti or dunque.

Siro. Ma, che fai ?...

Cremete. (Adambosu) Në con te, në col figlio, io non m'adiro: Dunque, në voi, per quant' io faccia, meco Adiratevi.

Siro. Ei vassene. Ah! vorrei Che chiesto tu lo avessi...

Clitifone. Di che cosa?

Siro. Di chi dovesse a me dar pane; or, ch'egli

Altrui ci assegna: alla sorella tocca

Di mantenerti omai; ma, a chi tocch'io?

Clitifone. E a tal mi stimi tu ridotto, o Siro, Da contrastar con gli alimenti stessi?

Siro. Eh; se campiamo pur, delle speranze

N'abbiamo.

Clitifone. E qual?

Siro. Di contrastar col pane. Clitifone. Tu barzelletti in tal strettezza; e intanto

Nulla mi aiuti di consiglio,

Siro. Anzi, io

Sto sempre in questo; e ci pensava io sempre, Mentre che il padre ti parlava: e parmi,

Per quanto io sappia, che...

Clitifone.

Siro.

Cosa?

Fra breve...

Siro.

Clitifone. Ebben, fra breve, che sarà?
Siro.

Siro. Ciò appunto:

Io, Clitifone, non ti credo figlio

Di costor, no.

Clitifone. Che diavol di'? vaneggi?

Io ti dirò quel ch'io mi penso, e poi Giudica tu. Mentr'ebbero te solo, Finchè nessuno altro diletto in casa Ebber che te, tuoi genitori sempre Condiscendenti t'erano, e ti davano: Or che trovato han la lor figlia vera.

Cercan pretesti per cacciarti.

Clitifone. Eh, parmi

Verisimil tal cosa.

Siro. E davver credi,

Che per via della Bacchide Cremete

Teco sdegnato sia?

Clitifone. \*Nol dovrebbe.

Siro. E nota un'altra: ognor le madri ai figli Un po' di spalla fanno, e le lor parti Soglion pigliar, se li risciaqua il padre:

Or, per te ciò non fea la tua.

Clitifone. No, certo,

Ch'ella nol fea. Che dunque or mi consigli?

Siro. Pon loro innanzi questo tuo sospetto;
Chiedi lor di chiarirtene. Se è falso,
Li piegherai tosto per te a dolcezza;
Se vero egli è, di cui tu sii saprai.

Clitifone. (Esce) Savio avviso: farollo.

Siro. (Solo) Affè, in buon punto

Io l'ho pensata. Quanto men lor figlio Si terrà il giovinetto, più di tanto Potrà di pace a suo volere i patti Fermar col padre. Ma, chi sa, se poscia Piglierà moglie, o no ? pigli, o non pigli, Per Siro sempre e' ci sarà del brutto. — Ma, ch'è stato? chi viene? il vecchio! io fuggo. Grazia. che a quel ch' io merto, e' non mi ha fatto Finora por le mani addosso. Andiamcene Da Menedemo qui: spero ch'egli abbia A interceder per me: ma intanto, oh, nulla Mi fido io, nulla, in questo mio Cremete.

# SCENA III.

## SOSTRATA, CREMETE.

Sostrata. Uom, se non badi, certamente a male Farai tu il figlio capitare: io vommi Maravigliando, come in testa mai Ti sia caduta una tal scipitezza, Marito mio.

Cremete.

Tu duri dunque sempre
Nel fastidirmi? diavol fa, ch'io cosa
Nessuna mai, da che ci vivo, o fatta
O volut'abbia, che l'opposto al tutto
Tu non volessi, o Sostrata? Che s'io
Or ti chiedessi, in che fo male, e come,
E perchè il faccia, tu non ne sai nulla.
Stolida, in che ti stai sì franca or dunque?

Sostrata. Non ne so nulla, io.

Cremete. \*Sai tutto, anzi; E il sai pria ch'altri il dica.

Sostrata. Oh, ben ingiusto

Sei, nel voler che in tanto affare io taccia. Cremete. ('iò non voglio: tu parla: ed io frattanto

Quanto ho proposto farò.

Sostrata.

Tu il farai?

Cremete. Sì, per dio.

Sostrata. Ma, non vedi quanti mali Nascon da ciò, supposto figlio a noi Esser sospetta Clitifon . . .

Cremete. Supposto!

E tu mel di'?

Sostrata. Per certo ei lo sospetta,

Marito mio.

Cremete. Confessami tu dunque,

Ch'egli è tale.

Sostrata.

Alla larga: un tal disastro,
Chi mal ci vuol, se l'abbia. In grazia, e vuoi
Ch'io non mio confessi un figliuol mio?

Cremete.
Che? temi tu di non provarmel chiaro.

Cremete. Che? temi tu di non provarmel chiaro, Quando il vorrai provare?

Sostrata. Oh! di' tu questo,

Perchè trovata io t'ho la figlia?

Cremete.

Oibò:

Per un'altra, e miglior, ragion, tel dico:
Ch'ei ti sia figlio il proverai tu presto,
Dall'indole sua simile alla tua:
Ch'egli è, sputato, la sua mamma; un neo
Di nessun de' tuoi vizj non gli manca;
E niuna madre, altra che tu, potea
Partorirmi un tal figlio. Ma, ei vien fuori:

# SCENA IV.

Veh, che contegno! il puoi stimare a vista.

# CLITIFONE, SOSTRATA, CREMETE.

Clitifone. Madre, s' io mai caro ti fui; se un tempo Con tuo diletto mi appellasti figlio, Or ten sovvenga, pregoti; e pietade Senti di me meschino: altro non chieggo, Se non che tu miei genitor mi sveli.

Sostrata. Te ne scongiuro, o figlinol mio, non vogli Ostinarti nel crederti non nostro.

Clitifone. Nol son. Sostrata.

Misera me! deh, donde mai Tal novella indagasti? Ah! così possa A me tu sopravvivere e a Cremete, Come tu d'esso e di me nasci! Avverti. A non più dirmi omai, se tu pur m'ami, Cotal parola.

Cremete. Ed io ti dico: Avverti,
A non viver più omai, se me tu temi,
In questo modo.

Clitifone. In quale?

Cremete. Vuoi saperlo?

Dirottelo: tu sei, ciarlon, da poco, Bindolo, taverniere, donnajuolo, Una rovina in somma. Credi questo: E credi a un tempo, che a noi figlio sei.

E credi a un tempo, che a noi figlio sei.
Clitifore. Questo, però, non è un parlar di padre.
Cremete. Fostù anco nato della testa mia.

Come dicon Minerva esser da Giove, Non già per questo io soffrirò che guasto L'onor mi venga da' tuoi vizi.

Sostrata. Ah! cessi

Tal danno il cielo!

Cremete.

Il ciel faccia a suo senno;
Ben io 'l farò, per quanto è in me. Tu cerchi
Tuoi genitori, e gli hai: quel che ti manca,
Nol cerchi tu; cioè, come al tuo padre
Possi obbedir; come servar sua robba,
Ch'ei col sudor trovava. Non ti ardisti
Trarmi tu forse con raggiri in casa
La tua?... Non l'oso io dir qui alla presenza
Di onesta donna: ben tu farlo osavi;
Senza vergogna niuna.

Or me condanno intero! Quanto e quale Rossor mi prende! Nè, a placare il padre, Io mi so donde incominciar pur debba.

# SCENA V.

MENEDEMO, CREMETE, CLITIFONE, SOSTRATA.

Menedemo. Troppo oramai, davver. Cremete dura In tormentare e sgridare il suo figlio: Io quindi vengo a ricomporli in pace. Eccoli appunto: bene sta.

Cremete.

Oh, perchè ancor cercar da me non festi
La sposa? Hai tu firmata poi la scritta,
Ch'io per la dote ti distesi?

Sostrata. Ah! pregoti,
Marito mio, nol fare;

Clitifone. Deh, perdonami, Te ne scongiuro, o padre.

Menedemo. Via, Cremete, Lasciati muover; via, il perdon concedigli. Cremete. Ch'io regali a una Bacchide, sapendolo. Tutto il mio aver? nol farò, no, per dio.

Menedemo. Ma, nè io, nè il mio tiglio, mai vorremo...

Clitifone. Se ti cal nulla di mia vita, o padre, Perdona.

Sostrata. Ah, sì; Cremete mio.

Menedemo. Di grazia,

Non ti ostinar poi tanto...

Cremete. Or, ch'è codesto?

Ben vedo, che non posso trarre a fine
Il mio proposto.

Menedemo. E' ti convien lasciarlo.

Cremete. E sia; pur ch'egli a senno mio lasci anco Ciò ch'io stimo doversi.

Clitifone. Tutto quanto

Vorrai, farò; padre, comanda.

Cremete. Io voglio,

Che tu ti ammogli.

Menedemo. Io me l'addosso; ammoglierassi.

Cremete. Ed egli

Nulla mi dice?

Clitifone. Oimè!

Sostrata. Figlio, tu dubiti?

Cremete. Via, si decida; o d'aver nulla, o moglie. Menedemo. Tutto farà a tuo senno.

Sostrata. Clitifone,

Questo da prima peseratti un poco; Avvezzo poi, ti parrà lieve.

Clitifone. Ebbene,

Padre, il farò.

Sostrata, Te la vo' dare io stessa; Una graziosa giovinetta, ch'abbia

A contentarti, o figlio; la ragazza

Di Fanocrate nostro.

Clitifone. Quella rossa,
Da gli occhi verdi, dall'adunco naso,
Lentigginosa? ah, padre, no, nol posso.

Cremete. Mirate, s'egli se n'intende, e fine Ha il gusto! E costui, parti un uom da moglie?

Sostrata. Altra darotten, figlio.

Clitifone. Che val questo?

Poi che pure ho da prenderla, già quasi

Io n'ho una a mio genio.

Sostrata. Oh, così, bene,

Figliuol mio.

Clitifone. Prenderò la figlia dunque

D'Arconide a voi noto.

Sostrata. Ottima scelta.

Clitifone. Sol resta, o padre, adesso...

Cremete. Che ci resta?

Clitifone. Che tu a Siro perdoni; ei per servirmi

Fe' quanto fece.

Cremete. E Siro anco si assolva.

Voi state sani, uditori, e applaudite.

# GLI ADELFI.

# PERSONAGGI.

ESCHINO, GIOVANE.
CANTARA, NUTRICE.
CTESIFÓNE, GIOVANE.
DROMONE, SERVO.
DÉMEA, VECCHIO.
GETA, SERVO.

EGIONE, VECCHIO.
MICIÓNE, VECCHIO.
PANFILA, GIOVANE.
SANNIÓNE. MEZZANO.
SOSTRATA, MATRONA.
SIRO, SERVO.

BABILONE,
PARMÉNONE,
STORÀCE,
SERVI, che non parlano.

# ATTO PRIMO.

# SCENA I.

#### MICIONE.

Micione.

Ehi. Storace. — Poffare, in questa notte Non è tornato dalla cena ancora Nè Eschino, nè alcun de' servi andativi Per ricondurlo! In verità, ch'è giusto Il proverbio, che dice: Se vai fuori, O se a tempo non torni, ivi ti accada Sempre piuttosto ciò che irata moglie Dice e suppon di te, che non mai quanto Dicono amanti padri. Ov'uom non torna. Tosto la moglie imagina ch'ei stia In amorazzi, in crapule, in letizie, Ch'ei solo in somma se la goda, intanto Ch'ella si rode. Al non tornar del figlio, Che m'immagino io? tra quai pensieri Sollecito mi sto? che preso l'abbia Il troppo freddo, o che caduto sia, O qualche grave danno. Eh, siam pur pazzi Di andarci affetti fabbricando, a tale Che altri sia a noi più che noi stessi caro! E non m'è questi proprio figlio pure. Ma del fratello mio, dissimil tanto Da me. Ch'io già, fin da' prim'anni miei, Ito son dietro a questa molle e grata Vita oziosa di città: nè mai (Il che a fortuna suolsi ascriver spesso) Moglie tolsi io. L'opposto per l'appunto Fe' il mio fratello Demea: a passarsela Ei sempre in villa, e a viver parco e duro Avvezzatosi, e a moglie, un par di figli Si procacciò; d'essi il maggiore, ho fatto Per adozione mio: piccino l'ebbi, E l'allevava, e l'amo come mio: In lui mi specchio, egli è il mio sol sollievo.

E fo il possibil anco, perchè ei m'ami Altrettanto: gli dono, gli perdono: Nè ognor gli mostro il sopracciglio: in somma Le scappatelle solite de' giovani. Che gli altri fan celandosi dai padri, Io l'ho avvezzo a narrarmele, Fanciullo, Ch'uso ingannare il padre osi mentirgli. Tanto più altrui l'ardirà egli. Io stimo Freno miglior che la paura ai figli. Una vergogna non servile. In questo Mal mi si affà il fratello: ei sempre viene Schiamazzandomi: oimè, Micion, che fai? Tu ci rovini il figlio: e donne, e vino, E foggie, e spese: e tu, supplisci a tutto: Troppo inetto sei tu. - Troppo egli è duro, Oltre il dovere e il dritto. E sbaglia assai. Certo, a mio senno, chi più stabil crede, E di più peso, il comandar di forza, Che il comandar d'amore. Infra me stesso, Io così la ragiono: Chi, costretto Fa da paura il dover suo, fintanto Ch'ei teme s'abbia a risaper, ci bada Un pocolin: se farla franca ei spera, Tosto ei dà volta. Ma, chi ben tu tratti, Di cuor si adopra, e il contraccambio darti Studiasi: assente ovver presente sii, Bene ei fa sempre. E così il vero padre Avvezzi il figlio a ben oprar, piuttosto Per suo piacer, che per timor di lui. Questo ci corre, infra padrone e padre. Chi così far non può, dicasi inetto Al comandare a liber'uom. Ma, parmi,... Che appunto quei di ch'io parlava;...è desso: Demea che viene; e un non so che di mesto Gli veggo: eh, già, al suo solito, verrammi A rampognare. — Oh, ben venuto sii, Demea mio.

# SCENA II.

DEMEA, MICIONE.

Demea.

Per l'appunto, di te in cerca

Men venía.

Micione.

Perchè mesto sei?

Demea.

Mel chiedi,

Sapendo a qual tristo partito ei sia Eschino nostro?

Micione. (Da se)

Oh, nol diss'io, quel ch'era? —

E che fec'egli?

Demea. Ciò ch'ei fece? un tristo,

Che di nulla vergognasi, di nulla Teme, da legge nulla astretto tiensi? E, lascio andar le sue scappate prime;

Ma, quel che or ora egli intraprese?...

Micione.

E che intraprese?

Or ora?

Demea.

Ei scassinò le porte,
E a forza entrato in casa d'altri, ei diede
Ed ai famigli ed al padrone istesso
Busse, che li lasciarono per morti;
E la moglie che amava, rapì seco.
Indegnissimo fatto, ognuno il grida:
E quanti a me, venendo io qui, rimbrotti
Ne faceano aperti! ciascun dice:
Egli è Micion cagione; e si compari,
Questi al fratello, che accurato e parco
Se ne sta in villa sobrio e queto: in nulla
Il rassomiglia Eschino forse? — E queste
\*Cose a te pure, o Micion, dich'io:
Tu sei, che me l'hai guasto.

Micione.

Ah! non v'è cosa

Ingiusta più, ch'uom inesperto: ei danna Tutto, quanto egli non ha fatto mai. Dove a ferir van questi detti?

Demea.
Micione.

È certo.

Che qui la sbagli, o Demea. Delitto Non è poi, no, che un giovinetto alquanto Beva e donnéi, nè ch'ei scassíni gli usci. Se non le femmo già tai cose noi, Fu sol mancanza di quattrini: ed ora Tu il volgi a laude, ed impotenza ell'era. Ingiusto sei. Fatte noi pur le avremmo, Se potuto l'avessimo: e tu pure, Se un uom tu fossi, or lascieresti farle Dal tuo figliuol, finchè l'età il concede; Piuttosto che poi farle, quando avratti, Dopo un lungo aspettar la morte tua, \*Posto in disparte al fine.

Demea.

Tu, per Giove,

Farmi impazzire a forza vuoi. Delitto Non son tai cose a un giovinetto?

Wicione.

Ah. m'odi:

Perchè a ribatter sempre ciò non m'abbi. In adozion, m'hai dato il figlio; ei dunque È mio del tutto: e s'ei commette errori. Spettano a me: la più gran parte, addosso Alle mie spalle ne verrà. Conviti, E stravizzi, e profumi, il tutto, fassi A mie spese. Vagheggia ei qualche donna? A ciò darogli, infin ch'io il vo', danari Da scapricciarsi: ov'io darne più nieghi, Cacciato ei forse ne verrà. Sforzato Egli ha le porte? rifarem le porte. Squarciolle i panni? rifaremle i panni. Abbiam di che finor, grazia agl'Iddii: E queste spese, ancora non mi aggravano. O finiscila dunque, o stiamne a detta Di chi più vuoi; ch'io mostrerò ben tosto, Che il torto hai tu.

Demea.

Demen.

Micione.

Demea.

Micione.

Povero me! ma credi: A esser padre, tu impara da chi è padre,

Micione. Padre gli sei tu per natura: io. 'l sono, Pe' miei consigli.

Oh! tu gli dai consigli?

Quai sono, deh?

Via, la finisci, o ch'io

Ti pianto.

E così tratti?

E tante e tante Volte udir debbo replicar lo stesso?

Quest'e mio affare . . .

Demen. Micione. Ed è pur anco il mio.

Orsù, Demea, divise parimente Sian le cure fra noi: tu, pensa all'uno: Ed io, all'altro. Il voler, come tu fai, Impicciarti d'entrambi, è un ripigliarti Quel che a me desti.

Demed. Micione. #Ah Micione!

Affatto

Ella mi par così.

Demea.

Che più? se il vuoi, Profonda ei pure, e butti, a rompicollo, Nulla mi spetta. E d'ora in poi, s'io mai Ci apro più bocca...

Micione.

E che? Demea, di nuovo

Ti adiri?

Demea.

E parti, ch'io non abbia or doude? Ti ridomando io 'l figlio? Ciò m'accora: Ma, non perciò insanisco. S'io mi oppongo... Ma, più non dico. Vuoi, ch'io d'un soltanto M'impicci? ed uno sia: ma, grazie al cielo, Gli è come il voglio, quello. Questo tuo Se n'avvedrà poscia egli stesso: io taccio, Per non dire il suo peggio. (Esce).

Micione.

Quanto ei dice Non è già un nulla; ma, neppur poi tanto, Quant'egli mostra. Non ostante, un poco Me turban anche, queste sue scappate; Ma, col fratel dissimulo; che è un uomo Fatto così: quand'io placarlo voglio. A contradirlo e a sgomentarlo attendo: Egli va in bestia, e si rattiene appena: Ma che sarebbe, s'io aggiugnessi fuoco All'ira sua paterna? ambo ad un tratto Impazziremmo. Pur, negar non posso, Ch'Eschino qui, torto mi fa, Qual havvi Di queste donne di piacer, che in lui Non stesse appieno e il regalarla, e averla? Or dianzi, alfin, (di tutte sazio, credo) Di voler moglie dissemi. Io sperava Quetata in lui la giovenile febbre. E di ciò mi allegrava: ecco, da capo Tornati siamo. Il ver però saperne Voglio: cerchiam, se a caso in piazza ei fosse.

# ATTO SECONDO.

# SCENA I.

SANNIONE, ESCHINO, SERVO E RAGAZZA, CHE NON PARLANO

Sannione. Cittadini, di grazia, soccorrete Un miser innocente: ad un oppresso Porgete ajuto.

Eschino. (Alla Ragazza) In sicurezza omai Qui puoi posare. A che ti guardi intorno? Non v'è periglio: mai, finch'io ci sono, Non s'ardirà costui toccarti.

Saunione. Io, a forza,

Malgrado voi, ripiglierolla...

Eschino. È tristo:

Pur, nol farà; che di novelle busse Ghiotto al certo ei non è.

Sannione. Porgimi orecchio, Eschino. Sappi, (perchè tu non dica D'esserne stato ignaro) sappi, ch'io

L'arte fo del mezzano...

Eschino.

Sannione. Ma folla,

Quanto altri mai la fesse, onestamente. Vorrai scusarti in breve dell'oltraggio Che fatto m'hai; ma le tue scuse, un'acca Io stimerolle. Accertati, ch'io dritto Farò ben farmi; nè tue ciance mai Ti scolperanno de' tuoi pravi fatti. Ben le conosco queste vostre scuse: Vorrei non l'aver fatto; giurerassi, Che tu non merti oltraggio tal; bench'io Nè pur mertassi i tuoi scortesi modi... Ciance al vento fien queste.

Il so.

Eschino. Or via, donzella. \*

Va innanzi ardita, ed apri là...

Sannione. Per questo.

Nol farà, certo...

Eschino. Apri, su, dico, ed entra.

Sannione: Nol soffrirò, per dio.

Eschino.

Parmenon, ponti
Più accosto a lui; troppo spiccato stesti:
Stringil dappresso: via, che così voglio:
Sta ben così. Negli occhi miei tu immoti
Affiggi or gli occhi tuoi, sì che, qual lampo,

Ad un mio cenno cazzottar tu il possa. Sannione. Oh! questa, in ver, la vo' vedere . . .

Eschino. Ebbene,

Vedila dunque, e sentila. <sup>2</sup> Orsù, lascia Questa Ragazza, o ch'io...

Sannione. Chi vide mai

<sup>&</sup>lt;sup>‡</sup> É dubbio dal contesto, se queste parole sien dirette al Servo, o alla Ragazza.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suppongo che qui Parmenone dà un par di schiaffi al mezzano: ed ha dato di piglio alla giovine; il mezzano cerca di ritenerla.

Più scellerata cosa!

Eschina Or bada bene: Le ti si scambieranno, se ti ostini.

Sannione, Misero a me!

Eschino. (Al Servo) Non t'ho accennato queste: Ma gli è meglio, tu pecchi nel dar troppo. Che nel dar poco. Or, se' tu pago omai?

Sannione, Che modo è questo? Eschino, tu qui forse Sei Re?

Eschino. S'io 'l fossi, il fatto tuo, qual merti, T'aggiusterei.

Sannione.

('he hai meco a far tu? Eschino. Nulla.

Sannione. Ched è codesto? il sai tu forse, a cosa Io buon mi sia?

Eschino Saperlo, non m'importa.

Sannione. Toccava io mai nulla del tuo? Eschino. Guardato

Anco l'avessi, mal per te!

Sannione. Ch'è dunque Cagion, che a te sia lecito il pigliarti La robba mia, da me in contanti compra? Di' su.

Eschino. Fia meglio, credimi, il non fare Codesto chiasso, qua su l'uscio mio: Che, se la duri a più pojarmi, in casa Ti farò trarre: e quivi a suon di cuojo Morir farotti.

Sannione. A liber uom, sferzate?

Eschino. E di peso, fian elle.

Oh che brutt'uomo! Sannione. E qui si dice poi, che al par siam tutti Liberi cittadini?

Eschino. Or via, mezzano, Quando abbi fatto il diavolo abbastanza, Mi darai retta poi.

Fo il diavol, io? Sannione. Parmi, il facci a mie spese, tu un po' meglio.

Eschino. Lascia le ciance: e ritorniamo al fatto. Sannione. Al fatto? oh bella! e ch'io ci torni?

Eschino. Orsin

Vuo' tu finirla, e dir quel ch'a te spetti?

Sannione. Purchè sia il giusto, altro non bramo. Eschino. Eb. via:

Odi cosa! un mezzano, che non vuole

Ch'io gli parli d'ingiusto.

Sannione. E sia mezzano
Pur quanto dici, e un birbo, e uno spergiuro,
E un malanno de giovani; men vero
Non è però, ch'io te mai non offesi.

Eschino. E questo sol ti mancherebbe.

Sannione. Al primo Discorso nostro, in grazia, Eschino, torna.

Eschino. Venti mine l'hai compra, in tua malora; E venti mine ti darò.

Sannione. Ma, se io

Non te la vo' pur vendere, sforzarmi

Ardirai tu?

Eschino. No. certo.

Sannione. Altro non temo.

Eschino. Ma non ti occorre venderla; che è libera;
Ed in giudicio mantenerla io tale
Mi assumo. Sicchè, scegli; o i tuo' danari
Ricuperare, o sostener la lite.
Ser Fasservizi, mentr'io vado e torno,
Deliberar tu puoi.

Deh. sommo Giove! Sannione. (Solo) Or la capisco, come ad impazzire Ne vengan molti, per ingiusti oltraggi. Costui, mi trae di casa, mi bastona, Mi porta via di forza la mia schiava: E, per ristoro, mi propone ei poscia Di pagarmela al costo: e a conto intanto. Cinquecento ceffate e più, mi ha dato. Ma pur, già che sì bene mi tratta egli, Ella è cosa da farsi: e' chiede il giusto: E mi ci adatto anch'io, purch' i' riveda I miei danari. Ma in questo, io sogno: Che appena avrogli detto, ch'io consento Di lasciargliela al costo, eccoti fuori De' testimoni, ch'io glie l'ho venduta, Non egli tolta a me: quanto ai quattrini, Fian favole: « A minuti; oggi; domani; « Posdomani : » eh, conosco. Ma quest'anco Sopporterei, purchè alla fin pagasse: Bench'è la brutta cosa. E gli è anche vero, Che chi si dà al mezzano, ha da ingojarsi Quest'insolenti giovanotti; e, zitto. Ma qui vaneggio; ch'io pur troppo mai Non riavronne un soldo.

# SCENA II.

#### SIRO, SANNIONE.

Sora. (M Eschin fra le Seene) Taci, e aspetta:

Io troverollo: e farò sì, che avranne
Grazia di contentarsi: e inoltre molto
Loderassi ei di noi. — Sannion, che è stato?
Col mio padron, per non so che, tu avesti
Che dire?...

Sannione. Affè, più disugual contrasto Non vidi io mai, del nostro d'oggi: stanchi Ci siamo entrambi a morte; ei con le mani, Io colle spalle.

Siro. Colpa tua.

Sannione. Che farci

Poteva io mai?

Siro. Tu? compiacer dovevi Al giovanotto.

Sannione. E nol fec'io? per sino,
Della mia faccia gli compiacqui.

Siro.

Or via,

M'intendi tu? Sommo guadagno è spesso
Una opportuna trascuranza. Eh stolto!
Stoltissimo! temesti ora, se alquanto
Gli vendevi men caro, e il compiacevi,
Ch'egli un dì poi nol ti rendesse a usura?

Sannione. Non compro io, no, speranze con quattrini. Siro. Non farai nulla mai. Ti puoi riporre, Sannione; o impara ad inescar la gente.

Sannione. Forse fia meglio, come il di'; ma pure,
Io non fui mai sì accorto, ch'io scambiassi
Il certo e tosto, col futuro e incerto.

Siro. Via, conchiudiamo: sì spilorcio poi Non sei; ben ti conosco: venti mine, Ove si tratti d'Eschino, per nulla Tu le tieni. So inoltre, che si dice, Che tu parti per Cipro...

Sannione. Olà!

Siro.

Sì; e imbarchi
Mercanzia femminil, per là spacciarla;
Noleggiata hai la nave; alquanto in dubbio
Sol del partire: ma, va pur; tornando,
Riscuoterai poscia il tuo aver da noi.

Sannione. Io, per Cipro? tu sogni. — Oimè! costoro.

Sul mio partir sperando, hanno intrapreso...

Siro. — Ei dubita. Gli ho messa nell'orecchio

Dayyer la pulce.

Mi han preso in tempo, e soffocato! Trovomi,
Aver compro assai donne, ed altre robe.
Che porto in Cipro: e, se colà non giungo
Per la fiera, n'avrò scapito grosso.
E s'io mi lascio or quest'affare indietro,
Le mine venti mie, son ite. Parmi
Di udirli già costoro, al mio ritorno:
« Ora aspetti? che vai tu rimestando
« Rifrittumi di debiti antiquati?
« Perchè tardar? dov'eri? » Tal che meglio
Fia il donargliele adesso, che qui starmi
Ad aspettarle, o po' incalzarli allora.

Siro. Or via, festi i tuo conti? quanto avanzi?
Sannione. È una maniera questa da par suo?
Eschino, a forza, a me voler rubare

Una mia schiava.

Siro. Ei già tentenna. Un motto.
Vedi, Sannion, se te ne appaghi, prima
Di porti a rischio della somma intera:
Prendila mezza. In qualche modo, noi
Scroccherem dieci mine.

Sannione.

Sto a rischio pur del capitale, adesso!
Codesto Eschino tuo, non ha vergogna
Per nulla: saldo un solo dente in bocca
Non m'ha lasciato: lavorato a bozze
Hammi co' scappellotti il capo tutto:
E ancor sul patto, ci frauderammi il mio?
C'erto, non parto, io, no.

Siro. Come ti piace.

Vuo' tu nulla da me, pria ch' i' men vada? Sannione. Anzi: di grazia, Siro, aspetta; senti.
Già ch'ella è pur così, pria che far lite.
Aggiustiamlaci: il costo almen mi renda.
Lascierogliela. Siro, ancor non m'hai
Posto a prova finora; amico e grato
Mi troverai, se in ciò mi servi.

Siro.

Appunto
Ti servirò. Ma, Ctesifone io veggo;
E per l'amica e' gongola.

Sannione.

Che fai?

Ciò ch'io ti chiedo, or forse?...

Siro.

Alquanto aspetta.

# SCENA III.

## CTESIFONE, SIRO IN DISPARTE PRIMA.

Clesifonc. I benetizj piaccion, chi che sia
Che al tuo bisogno te li faccia: or, quanto
Giovar den più, se da chi 'l dee tu gli hai:
O fratel mio, fratello, in lode tua
Che mai dirò? son persüaso, innanzi
Già di parlar, che i detti miei fian nulla,
Per quanti sien, del tuo valore a petto.
Dirò sol, ch'io mi vanto sovra ogni altro
Di avere impareggiabile fratello.

Siro. O Ctesifone.

Ctesifone. Oh! Siro. Ov'è, deh dimmi, Eschino mio?

Siro. Dov'è? ti aspetta in casa.

Ctesifone. Oh oh!

Siro. Ch'è stato?

Ctesifone. E nol sai tu? s'io vivo Ancora, egli è per opra sua. Che amico! Che i suoi vantaggi ad ogni mio pospose; Che i rimbrotti, e il mal grido, e le mal'opre Del mio amore, addossar volle a se, tutto.

Siro. Non si può andar più in là.

Ctesifone. Ma, chi di casa

Strider fa l'uscio?

Siro. Trattienti, trattienti:

Desso è, ch'egli esce.

# SCENA IV.

#### ESCHINO, SANNIONE, CTESIFONE, SIRO.

Eschino. Oy'è quel furfantaccio?
Sannione. (la disparte) Me cerea. Reca, egli i quattrini forse?
Oimè me, nulla ei reca.

Eschino.

Oh! per l'appunto
Te vo cercando. Allegri, Ctesifone;
Tutto è in salvo.

Clesifone. Ah! davvero allegro io stommi,

D'aver te per fratello. Eschino amato, Fratel mio dolce: in verità, ch'io temo, Che nel lodarti in faccia a prender m'abbi, Più che per grato, per adulatore.

Eschino. Via sciocco, che di' tu? quasi fra noi, Noi non ci conoscessimo. Mi duole Soltanto, sì, che così tardi io 'l seppi; E, quasi in punto, che più tardi alquanto, Eri spicciato.

Ctesifone. Di cercare ajuto

Eschino. Era stoltezza questa,
E non pudore. E parti? per sì lieve
Cosarella, tu quasi esser ridotto

\*A fuggirti di patria? vergognomi,
Io nel dirlo. Ciò mai non voglia il Cielo!

Clesifone. È vero, errai.

Eschino. (A Siro) Che hai tu conchiuso al fine

Siro. Ei s'è ammansito.

Io men vo dunque, per pagar costui. Tu, Ctesifone, in casa vanne ad essa.

Sannione. Siro mio, fagli un po' premura.

Siro.

Andiamo,
Padrone; che costui, d'irsene in Cipro
Ha fretta.

Sannione. Non d'andarmene poi tanta:
Bench'io qui non fo nulla.

Siro. I tuo' danari
Ti si daranno, eh, non temer.

Sannione.

Ma. tutti.

Siro.

Sì; quant'hai speso; purchè tu ti taccia
Una volta. Vien, seguici.

Sannione. Vi seguo.

Ctesifone. Ehi, Siro; ehi.

Siro. Ched è?

Ctesifone. Ti prego, in grazia,
Codesto brutto omaccio, alla più presto
Soddisfatelo voi: che se stizzito
Venisse ei più, potrebbe alcuna cosa
Di questo affare penetrare al padre;
Del ch'io sarei per sempre a mal partito.

Siro. Di buon animo sta; non fia ciò mai. Datti piacer con essa in casa intanto; E i letticciuoli e l'altre cose fanne Tutte apprestare. Io, quando sarò spiccio. Rïentrerò con provvisioni.

Ctesifone. Il voglio;
Giacchè questa è ben ita, tripudiamo.

# ATTO TERZO.

## SCENA I.

# SOSTRATA, CANTARA.

Sostrata. Nutrice, or che avverrà di nostra figlia? Cantara. Che avverrà! tu mel chiedi! bene: io spero. Sostrata. Cara, sai tu? già le doglie ella sente. Cantara. E hai già paura? quasi che vedute

Mai non le avessi; nè mai partorito

Tu stessa avessi.

Sostrata. Me meschina! sole
Noi siam qui, sole. Non ho Geta, od altro,
Cui tosto io mandi per la levatrice,
E per avere Eschino a noi.

Cantara. Per certo
Or ora egli fia qui; che mai non lascia
Passare un di senza venirci.

Sostrata. Ei solo Può allevïar le mie sfortune.

Cantara.

Questa disgrazia, non potea la cosa,
Padrona mia, pigliare un miglior verso;
Poichè l'autor del di lei male è un giovine,
Nobil di stirpe e d'animo e di forma.

Sostrata. Tale egli è ben, qual dici. Il cicl, deh! voglia Conservarcelo!

#### SCENA II.

#### GETA, SOSTRATA, CANTARA.

Geta. (Venendo) Or sì, il mal che a me accade, E alla padrona mia, e alla sua figlia, È tal, che messi in un tutti i consigli Di tutti i savj. rimediar nol ponno. Alti me misero! a un tratto, tante cose D'ogui intorno ci assediano, che scampo Non evvi: vïolenza, ed indigenza, E ingiustizia, e abbandono, e menzognera Infamia. Oh tempi! oh rei costumi! oh genti Sacrileghe! Oh perverso giovin empio!...

Sostrata. Oimè! che fu? che impaurito a fretta Veggo appressarsi Geta?

Cieta. (Continua da se)

Non giuramento, non compassione

Rattemprò, nè cangiò; nè l'imminente

Parto di questa misera, da lui

Stuprata a forza.

Sostrata. Udire a pien distinti Non posso ancor suoi detti.

Cantara.

A lui, ten prego,
Più accostiamoci, o Sostrata; udrem meglio.

ticta. (Sempre da se) Di tal collera avvampo, che son quasi Fuor di me stesso. Deh, mi capitasse Pur or fra' piè tutta la schiatta iniqua Di colui! che sfogare in lor potessi L'ira mia, mentre bolle: purch'io torne Possa or vendetta, a sottopormi pronto Sono ad ogni supplizio. A bella prima. Cavar vorre' io l'anima a quel vecchio, Che procreato l'ha: di Siro poi, Che l'ha instigato, ah! vorrei farne pezzi; Stretto afferrarlo a mezzo corpo, e in alto Squassatolo ben prima, sbatacchiargli Per terra poscia il capo, e di cervella Fiorir la via. Ma s'Eschino egli stesso Mi venisse alle mani, a lui pria gli occhi Schiantar vorrei di testa, e poi buttarlo A precipizio: e tutti sprofondarli, Cacciarli, tartassarli, stramazzarli, --Ma, che più indugio di recar la trista Novella alla padrona?

Sostrata. Richiamiamolo.

Geta. (Senza rolgersi) Eh; chi che tu sii; lasciami...
Sostrata. Sono

Sostrata io.

Geta. Dov'è? — Te stessa appunto Cercando vo; te aspetto. Affé, che a tempo, Padrona mia, t'incontro.

Sostrata. Cos'è stato?

Sbigottito, di che?

Geta. Misero!...

Sostrata. Dimmi:

Dove si a fretta, o Geta mio? ripiglia Animo, su.

Geta. Del tutto...

Sostrata. Che, del tutto?

Geta. Siam rovinati, Ell'è spicciata.

Sostrata. Ah! parla;

Pregoti; di'; che fu?

Geta. Già omai...

Sostrata. Su, via.

Geta. Eschino . . .

Sostrata. Ebbene, Eschino?

Geta. Ei ci ha piantati.

Sostrata. Oimè! Son morta... E perchè mai?

Geta. D'un'altra

S'è innamorato.

Sostrata. Ahi lassa me!

Geta. Ne fanne

Egli mistero. Apertamente ei stesso

Al mezzano invololla.

Sostrata. E fia pur vero?

Geta. Verissimo: ch'io 'l vidi co' proprj occhi,

Sostrata.

Sostrata. Ahi me meschina! or, che mai credere! In chi credere omai? quel mio buon Eschino!

Eschino, vita nostra! in cui le nostre
Speranze tutte, e ogni ben nostro stava!...
Che, senza lei, giurava nè un sol giorno
Viver potrebbe: che il lor pargoletto
Dicea volere ei stesso in grembo al suo

Padre portare, e scongiurarlo, a fine Ch'ei gli acconsenta di pigliarla in moglie!...

Geta. Padrona, lascia il pianto; ed or piuttosto
Pensa un po' quel, ch'a ciò farsi convenga;
Se ci abbiamo a tacere, ovver narrarlo

A qualcheduno.

Cantara. Oh! Geta mio, tu impazzi:

Parti che a niun mai profferir si possa Tal fatto?

Geta. Nè a me pure il dirlo piace. Ch'ei vuol piantarci, egli è già cosa chiara:

Quindi, se noi ne facciam chiasso, io vedo Ch'ei si darà al negare: e in dubbio allora La tua fama, e i costumi di tua figlia \*Verranno. E s'anco confessasse, or ch'ama Un'altra, non convien di dargli questa, Sì che, a ogni modo, lo star zitti è il meglio.

Sostrata. Star zitti? ah, no per dio.

Geta.

Ma, che farai?

Sostrata, Pubblicherollo,

Geta. Deh, Sostrata mia.

Badaci un po' ch'è cosa grossa.

Sostrata. Peggio Di quel ch'ell'è, la non può farsi. In prima. Dote non ha la mia figlia; ed inoltre, Quel fior che a lei tenea luogo di dote, Tolto l'è stato; per zitella omai Più non la posso collocare. Or dunque Restami, ov'ei negasse, da produrre Questo suo anello in testimonio: anello. Da lui perduto in casa nostra. E in fine, Quand'io son conscia a me di mia schiettezza, E che nè prezzo, nè altra cosa indegna Di noi c'è stata, io tenterò in giudizio D'averne il dritto.

Geta.

E con codesto?... in somma. Sia come il vuoi.

Sostrata.

Tu. Geta, vanne subito Quanto più a fretta sai, da quel parente \*Della figlia, Egione; e tutto quanto, Com'è accaduto narragli; ei fu sempre Intimo amico del mio Simoncino. E tutto amor per noi.

Geta. \*Da Egione in fuori,

Certo, a niun altro non preme di noi. Sostrata. E tu, Cantara mia, corri, ed affretta; La levatrice:... ch'ella non ci manchi.

# SCENA III.

DEMEA.

Demea. Son rovinato. Odo, che in un con Eschino L'altro mio figlio Ctesifon trovossi D'una donzella al rapimento. Sola Questa disgrazia rimaneami, ch'egli

Mi travïasse anche il fratel, che pure
\*Esser da alquanto si mostrava. Or, dove
Di lui cercare? in chiasso, mi suppongo,
L'avrà tirato quell'Eschino impuro.
Ma, vedo passar Siro. Da lui, certo,
Saprò di Ctesifone. Ma, per dio,
Costui pur è della brigata: ov'egli
Accorgerassi, ch'io del figlio cerchi,
Mai nol dirammi il malandrino. È d'uopo,
Ch'io premura nessuna di ciò mostri.

# SCENA IV.

#### SIRO, DEMEA.

Siro. (See Tutto a puntino or or narrato ho al vecchio. Nè visto ho mai l'uom più contento.

Demea. (Da se)

O Giove!

S'è visto mai la simil bestia?

Siro.

Ei molto

Lodò il figliuolo; e a me, pel buon consiglio, Grazie assai rese.

Demea.

Io scoppio.

Siro.

Immantinente

Mi annoverò e' quattrini; e ancor v'aggiunse Mezza mina di spese; e questa è stata Distribuita a semo mio.

Demea.

Oh! ve'llo,

A cui si dieno ad assestar gli affari. Siro. (Vedendo Demea) Oh, Demea! te visto non aveva: ('he c' è 'gli!

Demea. Che ha da essere? non cesso Mai di ammirare la condotta vostra.

Suro. A dire il vero, è non che stolta, assurda. —

<sup>1</sup> Ehi, Dromon, monda tutti gli altri pesci,
Men questo grongo massimo, un po' lascialo
Guizzar per l'acqua; al mio ritorno poi
Lo slischeremo, ma non pria, veh.

Demea.

Dunque

'Ste birbonate?...

Siro.

Nè a me pure piacciono; E sempre grido. Ehi, — Stefanion, codesti

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Qui Siro, pianta il vecchio a mezzo il discorso, e parla ai cuochi su l'uscio di casa; poi a vicenda ora a Demea, ora ai cuochi.

Salumi poi, fa che ammolliscan bene.

Demea. (la se) Per Giove! par, che il faccia a posta, o creda

Di aver gran vanto, s'egli mi rovina Il figlio affatto. Ahi me infelice! e' parmi

D'essere al dì già di vedermel nudo Fuggir di qua, per irsi a far soldato.

Siro. (bliti i due altimi sersi) Demea, quest'è vero saper; vederla.

Più in là che il naso; antiveder sagace.

Demea. E così? dimmi un po': la cantatrice

È ella in casa vostra?

Siro. Eccola dentro.

Demea. Oh oh! tener se la vuol dunque in casa?

Siro. Credo; è pazzo da ciò.

Demea. Tanto gli lascia ? . . .

Siro. Tanto, la inetta dolcezza, e la rea Facilità del padre, gli concede.

Demea. In ver, che di codesto mio fratello

Mi vien vergogna e noja.

Siro. Tra voi due,

Troppo, o Demea, (nè il dico perchè senti)
Assai troppo ci corre infra voi due.
Tu, quanto lungo e largo, nulla sei

Fuorchè sapienza; ed egli, è un uom da nulla. Lascieresti ciò fare a quel tuo figlio.

Che ti serbavi, tu?

Demea. Lasciargli fare?...

Io? forse, che sei buoni mesi avanti Ch'ei cominciasse ad intristir, previsto

Non l'avre'io, e rimediato?

Siro. Oh bella!

Tua vigilanza acuta a me tu narri?

Demea. Pur che il mio tiglio sia sempre qual oggi.

Siro. Eh: il figlio è sempre, qual lo vuole il padre.

Demea. Dimmi, che n'è? vedestil oggi?

Siro. Il tuo?

Disfar mi voglio di costui. — Mi penso,
 Che qualche affare in villa lo trattenga.

Demea. Lo sai tu, ch'e' vi sia?

Siro. Be'; quand'io stesso,

Ce lo portai.

Demea. Benissimo. Temeva, Ch'ei qui restasse appiccicato.

Siro. E in collera

Molto partissi.

Demea. Oh! di che mai?

Siro.

Nel foro

E questo

Prese a garrire il fratel su codesta Cantatrice.

Demea.

Dayvero?

Siro.

Affè: nè aleuna
Cosa gli tacque. Arrivò, giusto in punto,
Che al sensale sborsavasi il danaro
Per la donzella pattuito. Ei grida
Inaspettatamente: Eschino, ed osi
Tai vituperj tu? disonorarti,
E insieme noi, con tali indegni modi?...

Demea. Oh oh!... Mi vien da pianger di contento. Siro. Nè il sol danaro, ma te stesso perdi.

Demea. Giove il conservi, egli sarà tal quale

Siro.

Siro.

Corbezzoli!

Demea. Tel dico, Siro; gli è pieno zeppo della loro

Severità.

Che maraviglia? in casa

Avea 'l maestro...

Demea. Oh, questo sì poi. Sempre

Io ci ho badato, e nulla ho trascurato; E assuefatto in somma l'ho a mirare, Quasi entro a specchio, nei costumi loro; E glieli fo ogni di pigliar per norma.

Questo hai da far.

Siro. Così sta bene.

Demea.

Hai da sfuggire.

Accorto.

Demea. In questo è laude.

Siro. Per l'appunto.

Demea. E in quest'altro il biasmo avresti.

Siro. A maraviglia.

Demea. Ma, per meglio dirti

Quant'io gli dico...

Siro.

In verità, che tempo
Or non m'avanza da ascoltarti. Ho compri
Certi pesci a mio genio; ed a me tocca
Risponder, non si guastino. Son queste

Di noi servi le pecche; e non minori Per noi, di quel che 'l sian per voi quell'altre Di cui parlavi, o Demea. Per quanto

Sta in me, così pur io parlo ai compagni

Come tu al figlio: « Questo è strasalato; « Quest'è riarso: e questo non ha gusto: « Codesto è bene: un'altra volta farlo « Sovvengati così. » Sempre ci bado, Nulla trascuro mai, per quanto è il mio Picciol sapere; e quasi dentro a specchio. Mirar gli fo ne' piatti, e pigliar norma Da quanto l'arte insegna. Bagattelle Queste a te pajon, Demea; ben vedo: Ma, che vuoi tu? qual è il padron, tal fassi Il servo. Or, comandi altro?

Demed.

Che men pazzi

Vi faccia il Cielo.

A drittura.

Siro. Demca. Siro. Andrai di qui tu in villa?

Sta bene. A che ti giova Qui starti, dove il ben che tu comandi, Nessun lo fa? (Esce Siro)

Demea.

Di qui men vo per certo. Quand'ito è in villa quei, per cui ci venni: Quegli solo a me preme; è quegli il mio, Quanto a quest'altro, poichè tale il vuole Il mio fratello, egli ci pensi. — Oh! veggo Qualcan venir; chi è egli? non è Egione Il popolano mio? se ben discerno Dalla lontana, è desso. Amici siamo Fin da ragazzi. Oh buoni Dei! di tali Cittadini oramai, quanta scarsezza! Uomo, in fede e virtù, di pasta antica: Certo, al pubblico mai non verrà danno Da un uomo tal: quanto, il veder gli avanzi Di questa buona specie, mi rallegra! Quanto mi aggrada, ch'ei sia vivo ancora! Aspettiamlo; vederlo vo', e parlargli.

# SCENA V.

#### EGIONE, GETA, DEMEA, PANFILA.

Egione.

Oh giusto ciel! che mai mi narri, o Geta; Qual opra indegna!

Geta. Egione. Ella è così.

Da quella Chiara famiglia, un così sozzo fatto!

Eschino, affè, costì mal rispondesti Ai paterni costumi.

Demea. (base) Egli avrà udito,
Al certo il fatto della cantatrice.
E tal dissolutezza a lui rincresce;
Benchè ciò in nulla gli spetti: ed il padre,
D'Eschino il padre, non la conta un'acca.
Ahi me meschino! Io pagherei qualcosa,
Ch'ei qui dintorno fosse, e questo udisse.

Egione. Ma, se il retto non sieguono, la cosa Non passerà così.

Geta.

Nostre speranze
In te son tutte, o Egione: abbiam te solo;
Tu protettor, tu le sei padre: il vecchio,
Morendo, a te ci accomandò: perduti
Siam noi, se ci abbandoni.

Egione. Che mai dici?
Abbandonarvi? nè il farò; nè farlo
Potrei senza empietà.

Demea. Vo' andarne a lui.

Molta salute a Egione.

Egione. Oh! Demea, appunto Di te cercava; il ben venuto sii.

Demea. Che hai tu da dirmi?

Egione. Che il maggior tuo figlio,
Quell'Eschino che desti in adozione
Al fratel tuo, non ha nè da onest'uomo,
Nè da ben nato ha proceduto.

Demea. E quando?

Come? che fu?

Egione. Quel coetaneo e amico
Mio, Simonein, tu il conoscesti, parmi...

Demea. Anzi. Egione.

Ad una sua figlia Eschino fece Villana forza.

Demea. Oh oh!

Zitto; che ancora

Non ascoltasti il peggio.

Esservi puote?

Egione. Peggio assai, sì: poichè a sfiorarla indotto
Esser può stato, dall'amor, dal vino,
Dalle opportune tenebre, dal caldo
Di giovinezza: umana cosa è in somma,
E in qualche modo è da scusarsi. Il peggio,

Odilo. Appena fatto, ei stesso corre

Alla madre di lei: quivi, piangendo,
Pregando, scongiurando, la sua fede
Con giuramento impegnale di torla
Per moglie poi. Passa in segreto il tutto,
E vien taciuto, e vien creduto, N'esce
Di questo fatto incinta la donzella:
Compie già il nono mese; Eschino intanto,
Quest'uom dabbene, Iddio lo salvi, tolta
Ei s'è una cantatrice; e quella tiensi;
E l'altra, ei lascia,

Demea.

Oh! se' tu ben convinto Di quanto ora mi narri?

Egione.

La donzella,
La madre, il fatto stesso, tutto il dice:
E questo Geta, inoltre, che, per servo,
Non è de' rei, nè de' dappochi, al certo,
Egli è, che adesso le nutrisce; ei solo,
La casa tutta ora sostenta: il puoi
Far prendere, legarlo, interrogarlo.

Geta.

Anzi, crucciarmi, o Demea, co' tormenti Puoi, dove appien così non stia la cosa: E in faccia a me, domandane il tuo figlio; Non negherammelo egli.

Demea.

(ha se) Gran vergogna Prendemi: nè che far, nè che rispondergli So jo.

Panfila. Il dentro (1884) Ahi me meschina! ahi! che dolori!
Ajutami, o Lucina. Giuno; scampami
Da morte, ti scongiuro.

Egione.

Oh oh! che sento?

Forse ella adesso partorisce?

Geta.

Appunto,

Egione.

Ahi lassa!... Or, Demea, l'odi;
La fede vostra implora: ottenga dunque,
Di buona voglia vostra, ciò che siete
Ad accordarle dalle leggi astretti.
Da prima, spero in Dio, che voi farete
Quel che conviensi: ma, dov'altro fosse
L'animo vostro, io, Demea, di tutto
Il mio potere, io lei protegger voglio,
E la memoria del defunto padre.
Parente ei m'era, e fin da bambolini,
Fummo insieme allevati; insiem vissuti
E guerreggiando. e stando: insieme abbiamo

Noi sopportata la povertà grave. Per questo insisterò, farò, dirò:... In somma, pria morrò, che mai codeste Misere donne abbandonar. Che dici, Che mi rispondi, o Demea?

Demea. Vo' prima
Parlare io stesso al mio fratello; e poi
Quel ch'ei consiglierammi. Egion, farollo.

Egione. Demea, per certo, tu il farai: se pensi,
Quanto a voi ciò facil riesca; quanto
Possenti, e ricchi, e fortunati, e nobili
Vi siate voi: tanto più retti, e amanti
Del retto, esser dovrete; ove pur fama
Piacciavi avere d'uomini dabbene.

Demea. Ritornerai per la risposta. Il tutto Si passerà a dovere.

Egione. È il tuo decoro. —
Introducimi a Sostrata tu. Geta. (Esce)

Demea. Io non ci ho colpa in tutto questo. E, fosse Pur qui finita! ma la insulsa e rea Bonarietà del mio fratel, qualch'altro Più grave mal partorirà. Trovarlo Or voglio, e seco appien sfogarmi, appieno.

#### SCENA VI.

EGIONE.

Egione. (I scendo di casa le donne

Sostrata, or fa coraggio; e, quanto il puoi, La tua figlia consola. — In traccia io vado Di Micion; se il pur trovassi al foro, Gli narrerei per ordine ogni cosa. Ove per fare il suo dover sia egli, Sta bene; ove poi no, dicami almeno Quel ch'e' vuol far, ch'io sappia anco che farmi.

# ATTO QUARTO.

#### SCENA L.

CTESIFONE, SIRO.

Ctcsifone. Di' tu, che in villa ito è mio padre?
Siro.
Un pezzo.

Clesifone. Davvero?

Siro. Ei v'è giunto oramai; già, penso, In faccende ei vi sta.

Ctesifone. Piacesse a Dio,
Ch'ei ben vi si stancasse, poichè tanto
Alla salute gli fa pro. Potesse
Starsi egli poi tre giorni interi a letto.

Siro. Così sia pure; e un quarto ancor, se puossi. Ctesifone. Deh, così sia: mi basta. Ch'io mi struggo

Sol di passarmi lieto questo giorno, Com'io già il cominciai. Codesta villa Del padre, l'abborrisco, perchè troppo Vicina ell'è: che se nol fosse, almeno Certo sarei, ch'ivi il corría la notte Pria che tornar potesse. Or, già mel vedo. Tosto che là non troverammi, in volta Ei tornerassi: e a me, dov'i' sia stato Domanderà: che gli ho a dir io, che in tutto Quest'oggi pur non l'ho veduto?

Siro. E corto

Sei tu a parole tanto?

Ctesifone. Nulla affatto

Mi vien da dirgli.

Siro. Tanto peggio. Alcuno
Cliente, o amico, od ospite, voi forse .
Non v'avete?

Ctesifone. Eh, parecchi; ma, che importa?

Siro. Dirai, che in essi ti occupasti...

Ctesifone. Quando Punto non m'occupai? Ciò dir non puossi

Punto non m'occupai? Ciò dir non puossi.

Siro. Puossi.

Ctesifone. È ver, quanto al giorno; ma, che dirgli, S'io qui pernotto, o Siro?

Siro.

Oh! vorrei pure,

Ch'agli amici servizio anco di notte Usasse farsi. Ma, tranquillo statti

Ad ogni modo; il suo pensar mi è noto. Quand'ei più in furia monta, io lo so rendere

Placido più ch'un agnello.

Ctesifone. Ma, come?

Siro. Di sentirti lodare egli ha gran gusto: Io perciò quasi un dio ti fo appo lui, Narrandogli virtudi.

Ctesifone. Le mie forse?

Siro. Appunto. E tosto d'allegrezza veggogli, Come a puntino, sgocciolar le lagrime. — Ma, bada a te.

Clesifone. Ch'è stato?

Siro. Appunto, il lupo

C'è capitato.

Ctesifone. Il padre forse?

Siro. Ei desso.

Ctesifone, Siro, che fo?

Siro. Fuggi per or qua dietro;

Io vedrò poi...

Ctesifone.

Se mai di me ti chiama,

Nega; sai tu?...

Siro. Finirai tu una volta?

# SCENA II.

#### DEMEA, CTESIFONE, SIRO.

Demea. Veramente infelice un uom son io!
Raccapezzar non posso in nessun luogo
Il fratello; a ciò aggiungi, ch'io cercandolo,
Mi vien veduto il servo della villa,
Che mi nega esser quivi il figlio: in vero,
Ch'io non so che mi far.

Ctesifone. (Nascosto)

Siro.

Siro. Che dici?

Ctesifone. Chiede ei di me?

Siro. Per certo.

Ctesifone. Eh, so' spicciato.

Siro. Anzi, sta di buon animo.

Demea. (Non uditi, në visti, Siro e il figlio) Qual razza
Sien le sventure mie, non ben per anco
Discerner posso: ma, per fermo io credo

D'esser nato a disgrazia. Io sempre il primo Risento i guai di casa; io, li so primo, Tutti; e, ch'è più, li presagisco io primo, Ma dei lor falli io sol mi accoro.

Siro. E' cacciami

Le risate costui: primo è, dic'egli, A saper tutto, e tutto ei solo ignora.

Demea. Vediam da capo or, caso mai tornato Fosse il fratello.

C'tesifone. Siro, in grazia, bada Ch'egli a un tratto qua entro non si cacci.

Siro. Ne taci ancora? È mio il pensier.

Ctesitone.

Non vo' così alla cieca in te fidarmi.

Per la più certa, in qualche buca andrommene

A serrarmi con essa.

Siro. Fa a tuo modo: Io nondimen tel toglierò d'addosso.

Demea, (lotosi, vede Siro) Ma, quel birbon di Siro, ecco, là veggo.

Siro. S'ell'ha a durar così, nessun, per dio, Regger più qui potrà. Ma, chiarir vommi, Quanti padroni io m'abbia. Oh, il brutto vivere!

Demea. Che mugola costui? che diavol vuole? Che di' tu, galantuom? Fratelmo è in casa?

Siro. Che diancine mi chiami galantuomo?

Son un uom rovinato.

Demea. Oh! che ti accade!

Siro. E il chiedi? Mira: Ctesifon co' pugni M'ha pressoche accoppato; e così pure. Egli trattò codesta canterina.

Demea. Oh oh! che mi racconti!

Niro. Vedi, come Mi ha concio questo labro...

Demea. E perchè mai?

Siro. Dice, che gliel'ho fatta comprar io; E che...

Demea. Ma tu, poc'anzi, non m'hai detto, Che di qui ver la villa lo avviavi?

Siro. E' vi fu, lui; ma ritornò più matto,
Ne perdonò ad alcuno. Sfacciatezza
Vedi; osarsi picchiare un uom già vecchio,
Com'io; che lo portai, pur fanticello,
In braccio.

Demea. Oh! bravo Ctesifon, davvero:
Hai patrizzato in questo. Or, via, ti tengo

Per nomo adesso.

Siro. E come? di ciò il lodi?

Chi gli tien più le mani, d'ora in poi?

Demea. Da forte...

Siro. Veramente, da fortissimo

Egli operava: una donnuccia misera, E me servuzzo malmenar, che rendergli Non potea la pariglia: hui, hui; che forza!

Demea. Meglio portar non si potea. Si avvide, Egli, com'io, che di questa mena Eri tu il capo. Ma, il fratello è in casa?

Siro. Non c'éne.

Demea. (Mass) Ove cercarne, io sto pensando. Siro. (Mass) Io 'l so dov'è; ma poss'io cascar morto, S'io glielo mostro.

Demea. Che susurri tu, ch?

Siro. Dicea così...

Demea. Ti spezzerò la zucca,

Veh.

Siro. Dicea, che so il luogo ov'egli è gito,
Ma che non so dell'uom, con chi ebbe a fare
Il nome.

Demea. Il luogo dimmi.

Siro. Hai tu notizia
Di quel portico in fuori dal macello?

Demea. Oh bella! certo, io l'ho.

Siro.

Passar dei oltre,
E salir dritto in piazza; dove giunto,
Una straduccia sdrucciola all'ingiúe
Prendi a rotta di collo; indi un tempietto
Da questa mano, e lì vicino trovi

Un chiassoletto.

Demea. E dove?

Là, dov'evvi

Or ci sono.

Una ficaja massima.

Demea. Siro. Piglia di là.

Siro.

Demea. Ma, non rïesce altrove

Quel chiassolino?

Siro. È ver, per dio. Sbagliai;
Son uomo. Or, ripigliamla qui dal portico;
Che di qui la farai più corta, e certa.
Di codesto riccone di Cratino.

Sai tu la casa?

Demea. So

Siro.

Passala, e poi
Su per la piazza a manca: a Diana, piglia
Da man destra. Un po' prima che tu arrivi
Alla porta, vicino al pelaghetto,
Su cui sta il mulinetto, evvi di faccia
Un Legnainolo: il tuo fratello è quivi

Demea. Siro E che diavol ci fa costì?

Diè a fare
I piè di lecce e il letticciuol da mensa,
Per lo scoperto.

Demea.

Ove beviate voi?
Bene sta. Ma colà già omai lo cerco.

Siro. (800) Vacci pur su: frattanto, come il merti,
Lavorerotti oggi io, vecchio carcame. —
Col non venir, quest'Eschino, mi ha stufo;
Si guasta il pranzo: e Ctesifon sta tutto
Nell'amore ingolfato. Orsù, gli è tempo,
Ch'io pensi a me. Si vada un po' in cucina,
E del meglio si assaggi: a centellini
Andrò i bicchieri sgocciolando, a fine
Di fare a poco a poco così sera.

# SCENA III.

#### MICIONE, EGIONE.

Micione. Io non ci vedo poi, che in questo m'abbi
A lodar tanto, o Egione: io faccio in somma
Il mio dovere; emendo il fallo mio.
Se pur tu non mi credi un di coloro,
Che si tengono offesi ov'altri vede
I loro errori, e ad accusarne altrui
Son essi i primi. Or, perch'io ciò non feci,
Tu me ringrazi?

Egione.

Ah, no per certo. Io mai Non t'ebbi in mio pensiero, altro da quello, Che tu ti sei. Ma pregoti, che meco Tu ne venga alla madre di costei; E che tu stesso queste cose stesse, Che mi dicevi, a lei ridichi; e mostrile, Che l'equivoco nasce dagli amori Del suo fratello con la cantatrice.

Micione. Se così parti che stia bene, o s'egli È pur d'uopo così, facciasi; andiamvi.

Egione. Fia 'l meglio: che così, d'un gran sollievo

Sarai per quella misera, che struggesi Dal dolore; e compiuto al dover tuo Avrai così. Ma. s'altrimenti pensi, Io narrerolle quel che tu m'hai detto. Anzi, vo' andarci io stesso.

Micione. Egione.

E' fia pel meglio.
Che tutti quei che hanno disgrazie, sono
Più sospettosi, io non so come; e sempre
Tutto pigliano a male; e credon sempre
D'esser negletti, perch'ei contan poco.
Perciò tu stesso il sincerarti a lei,
La placherà più tosto.

Micione.

Micione.

E dritto, e vero,

Tu parli.

Meco entra tu dunque.

Andiamo.

# SCENA IV.

#### ESCHINO.

Eschino. Son veramente afflitto. In quale impiccio Maladetto mi son venuto a porre! Tanto, che a un tratto io non so più che farmi, Nè che dirmi. So' stanco, e tutto rotto Dal timore affannoso, e come stupido: Nè so fermarmi a niun partito. Oimè! Come potrò estricarmene? Sì forte, E non a torto, hanno di me sospetto E Sostrata, e la figlia. Elle han per certo. Ch'io questa cantatrice ho per me compra; Di ciò m'avvidi or dianzi, che incontrai La vecchia loro serva, che mandata Era a cercar la levatrice. Appena Vistala, mi vi accosto, e le domando: « Che fa Panfila mia? sta già in sul parto? « Cerchi tu a ciò la levatrice? — Eh vattene. « (Mi risponde) omai vattene ove vuoi: « Abbastanza ingannate, Eschino, ci hai; « Con menzogne abbastanza ci hai tenute « A bada tu. — Che è stato, deh, per dio, « Dimmi. — Sta sano, e con qual donna vuoi. » — Mi sospettano, è chiaro: eppur mi tenni Di non le dire, a quella chiacchierona, La storia del fratello: addio segreto,

S'io glien facea parola. Or, che farommi? Svelerò loro esser costei l'amante Del mio fratello, e non la mia? ma importa. Che questo non si sappia. E poniam anco, Ch'elle il potesser pur tenere, io temo Che in questo fatto non darianmi fede: Tutto concorre a verisimil fare Ciò, che pur non è vero: io la rapiva: Io stesso poi la pagava al sensale; Condotta ell'era in casa a me. Confesso. Ch'io di questo ci ho colpa: non averla. Tal quale era la cosa, appunto, aperta Al padre mio: l'avrei piegato forse A concedermi Panfila. Io finora. Un bel nulla ho fatt'io: svegliati omai, Eschino, su. La prima, è ch'io men vada A discolparmi a Panfila. Accostiamci All'uscio. Oimè! sempre mi balza il core, Quand'io picchio a quest'uscio. Ehi, ehi, son io. Eschino sono; apritemi, via, tosto. Ma, qualcuno esce: mi porrò in disparte.

# SCENA V.

#### MICIONE, ESCHINO.

Micione. Com'io vel dissi, o Sostrata, farete:
D' Eschino intanto io cercherò, perch'egli
Sappia come sta il fatto. — Ma, chi dianzi
A quest'uscio picchiava?

Eschino. Affè, ch'è il padre:

Micione. Eschino tu?...

Eschino. (Da se) Qual diavol mai L'ha qui portato ? ed a che fare ?

Micione.

Picchiato or tu a quest'uscio? — Ei tace. Diamgli
Un po' la baja: è il meglio; poichè pormi
Mai non volle egli stesso nel segreto. —
Oh! nulla dici?

Eschino. A quest'uscio, ch'io 'l sappia. Non picchiava io.

Micione. Davvero? e così credo:

Che in fatti io non saprei, che mai ti avessi
A far tu qui. — S'è fatto rosso: allegri;

Va ben la cosa.

Ma tu in grazia, o padre, Eschino.

Che ci hai tu a far costì?

Micione. Per me? un bel nulla.

Ma un amico dal foro or qui mi trasse,

Perch'io lo ajuti in un affare.

Eschino. E quale?

Dirottelo. Qui stan due donnicciuole: Micione. Credo che tu non le conoschi: ed anzi

Ne son certo: nè ancor gran tempo corre. Ch'elle di fuor ci son venute.

E in somma? Eschino.

Micione. C'è una madre, e una figlia.

Eschino. Innanzi.

Micione. Il padre

> È morto: ed era egli un parente prossimo Di codesto mio amico: onde, ad usanza Di nostre leggi, ei darle dee marito.

Oimè! Eschino.

Micione. Che c'è?

Eschino. Nulla. Sta ben: prosiegui.

L'amico, è da Mileto; e vien qui apposta, Micione. Per levarla con sè.

Eschino.

Come? levarla

Seco ? Micione.

Appunto. E condurla anco in Mileto? Eschino.

Micione. Sie.

Eschino. Male mi sento. - Ma. le donne

Che dicon elle?

Micione. E che hanno a dire? nulla.

Bensì la vecchia, trova una sua frottola. \*Che alla donzella sia nato già un figlio

Da un qualche altr'uomo, e non ne dice il nome : Ma ch'egli è il primo, e non de' darsi all'altro.

Ebbene, a te non par di giusto questo? Eschino.

A me, no. Micione.

Eschino. Perchè, no: di grazia? Ei dunque

La porta via di certo, o padre?

Micione. Oh bella.

Chi può impedirlo?

Eschino. In questo, duramente,

Spietatamente opraste voi: per dirla Più spiattellata ancora, o padre, opraste

Villanamente.

Micione. Eschino. E perchè mai?

Mel chiedi?

In quale stato d'animo trovarsi De' quel meschino abitüato a lei? Quell'infelice, che ancor forse l'ama. Che in persona vedersela de' torre Cogli occhi suoi? quest'è una indegnità.

Micione. Perchè cio? chi promessa hagliela, o data? A cui sposossi, e quando? onde il consenso? Perchè si prese ei la donzella d'altri?

Eschino. E dovea starsi con le mani a cintola Una ragazza omai matura tanto. Ad aspettar che fin di là venisse A levarla il parente? Avresti in vero Ben tu dovuto, o padre, queste cose Dirle tu stesso, e pigliar le sue parti.

Micione. Curiosa! contro quello, in cui soccorso Io men veniva, avrei l'avversa parte Dovuto sostenere? Ma, di questo Che importa, Eschino, a noi? ch'abbiam che farci? Andiamcene. Ch'è stato? Di che piangi?

Eschino. Padre, ti prego, ascoltami.

Micione.

Ascoltai, tutto so; ch'io troppo t'amo,
Eschino mio, perch'abbia a non curarmi

Eschino.

Di saper quel che fai.

Così possa io

Meritar sempre, o padre, l'amor tuo,

Come or mi duole di cuore il mio fallo,

E per te mi vergogno.

Micione. Io ben te credo:
Che la tua nobil indole mi è nota:

Che la tua nobil indole mi e nota:

Ma temo, tu sii troppo trascurato.

Dove credi tu in somma, che si viva?

Senza leggi, in un bosco? Hai distiorato

Una donzella libera, su cui

Non avevi tu dritto: e questo primo

È già un gran fallo; grande sì, ma umano;

E spesso a' buoni anche accaduto altrove.

Ma, dopo il fatto, in grazia, hai tu badato

A nulla più? pensato a ripararei,

A provvederci? E se ti vergognavi

A dirmelo tu stesso, hai tu cercato

Compenso almen perch'io pur lo sapessi?

E così ciondolando, ti lasciavi

Scorrer ben dicci mesi; e a questa guisa. Te stesso, la donzella, e il tigliuolino. Quant'era in te, tradivi. E che? credesti. Ch'avessero ad oprar per te gli Dei Mentre dormivi tu? che fino in casa, Fin nel tuo letto, di lor propria mano, Te la trarrebbon essi? non vorrei, Che a questo segno in altre cose fossi Tu inerte poi. Fatti coraggio intanto; Costei tu in moglie avrai.

Eschino.

Oimè!

Micione,
Eschino

Coraggio.

Ti dico.

In grazia, or mi corbelli, o padre?

Micione. Io corbellarti, e come?

Eschino. Non saprei:

Ma quanto più mi struggo che ciò sia,

Tanto più temo che non sia.

Micione. Va in casa:

E prega il ciel, che si conchiudan preste Le nozze: va pur saldo.

Eschino.

In ver? le nozze

Sì tosto?

Micione. In breve.

Eschino. In breve?

Micione. Alla più breve

Che si potrà.

Eschino. Possa io venir in ira
Ai sommi Dei, s'io adesso più non t'amo,

Padre, più che i miei occhi!

Micione.

Più di lei

M'ami tu forse?

Eschino.
Micione.

Al pari.

Cortesia.

Eschino. Ma dimmi: ov'è quel da Mileto?

In fumo Svanì: s'è rimbarcato. Ma, che indugi

Tu omai?

Eschino.

Piuttosto, a supplicare il cielo Va tu per me; che, quanto un uom per bene

Più sei di me, tanto più retta i Numi Daranti.

Daranti
Micione.

Io dunque, a far che si prepari Ogni cosa, vo dentro. Tu a mio modo Fa quant'io dissi, se hai giudizio. (Esse) Eschino.

Oh bella!

È egli il padre, o lo son io? s'ei fosse O mio compagno, o mio fratel, potrebbe Esser per me più compiacente? Ed io Non l'amerei? non lo accarezzerei? Sì, per dio. Ma, nel farmisi egli tanto Benigno, obbligo in me severo nasce, Di non gli spiacer mai, nè a caso pure. Or non vo' andare in casa: ch'io non abbia A ritardare le mie nozze io stesso.

# SCENA VI.

#### DEMEA.

Demea. So' stanco d'ir correndo. Il diavol porti Te, Siro, e teco i tuoi insegnamenti Di strade e strade. Le ho sfangate tutte, Quante ha vie la città: alla porta, al lago: Dove non fui? Non v'era ivi officina, Nè un'anima, che avesse ivi pur visto Il fratel mio. Ma adesso, ho risoluto D'assedïar la casa, finch'ei torni,

# SCENA VII.

#### MICIONE, DEMEA.

Micione, (la se) Andrò a trovarle, e dirò lor, che pronti Siam noi del tutto.

Demea. Oh oh! ve'llo qui appunto. Micion, da un pezzo omai ti cerco.

Micione. Sie? E per che fare?

A riferirti vengo

Demea. Altre grosse mancanze di quell'ottimo Tuo giovinetto.

Micione. E siam da capo.

Demea. Oh, queste

Son nuove, e capitali.

Or via; finiamla. Micione.

Ah, non sai tu, che tomo ei sia. Demea.

Micione. Lo saccio

Sciocco, ti credi ch'io dirti ora intenda Demea. Della cantante. Egli è ben altro: un stupro In una vergin libera ha commesso.

Micione. Lo so.

Demea.

Demea. Lo sai, e il soffri?

Micione. E perchè no?

Demea. E non vai su le furie?

Micione. No: bench' io

Vorrei piuttosto, che non fosse.

N'è un fanciulle.

Micione. Gli Dei prospero il facciano.

Demea. E la ragazza non ha un soldo.

Micione. Il seppi.

Demea. E senza dote ei se l'ha a torre?

Micione. Appunto.

Demea. Cosa farassi or dunque?

Micione. Quel che chiede

La cosa stessa. Di dov'è, trarrassi

Qui la ragazza.

Demea. Oh sommo Giove! e vuolsi Trattar così?...

Micione. Che poss'io far di più?

Demea. Che far? s'anco la cosa per se stessa
\* Non ti spiacesse, ad esser uom, dovresti

Fingerlo almeno.

Micione.

Anzi, al figliuol promessa
Ho la ragazza; si è aggiustato il tutto;

Si fan le nozze; ogni timor lor tolsi; Questo è da uom ben più.

Demea.

Lieto tu dunque,

Micion, ne sei.

Non lo sarei, potendo Cangiar la cosa: or, nol potendo, in pace Me la sopporto. Ell'è l'umana vita, Quasi un giuoco di dadi: ove quel punto,

Di cui si avria bisogno, non si trae, Quel che la sorte pur ti manda è d'uopo

Ch'arte lo ammendi.

Demea. Ammendator tu in vero!

Venti mine hai buttate, con molt'arte, In comprar quella cantatrice, ch'ora Per certo è da rivendersi per niente, O da donarsi, se nessun la compra.

Micione. Non son buttate; e non mi curo affatto Di rivenderla.

Demea. Oh, dunque che vuoi farne?

Micione. Tenerla in casa.

Demea. Oh sommo Giove! insieme,

Sotto un sol tetto, concubina e moglie?

Micione. E perchè no?

Demea. Dimmi; davver ti credi

Essere in senno tu?

Micione. Mel credo, al certo.

Demea. Affè, ch'io l'indovino or questa tua Nuova sciocchezza: vuoi tenerla in casa

Per canticchiar con essa.

Micione. E perchè no?

Demea. E insegnerà colei pure alla sposa?

Micione. Per l'appunto.

Demea. E tu in mezzo ad esse, in tondo

Guiderai poi la danza.

Micione. Egregiamente.

Demea. Egregiamente?

Micione. E dove d'uopo sia,

Tu pur con me la guiderai.

Demea. Oimè! Non arrossisci tu di cotai fole?

Micione. Orsù, Demea, pon giù codesto sdegno. E pensa di mostrarti qual conviensi

Alle nozze del figlio, ilare, e pieno Di giovialità. Men vo per essi,

E torno io tosto. (Esce).

Demea. Oh Giove! s'è mai visto

Tal vita, tai costumi, insania tale?
Se gli dà moglie, senza dote; in casa,
Tiensi la cantatrice; un fasto asiatico;
Il giovanetto, fracido di lusso;
Il vecchio, delirante: oh ciel! la stessa
Dea Salute, sanar questa cotanto
Ammorbata famiglia, omai non puote.

# SCENA VIII. 1

SIRO, DEMEA.

Siro. Affè, Siruccio, tu ti sei per bene Crogiolato, ed acconcio: lautamente Hai compiuto il tuo ufizio. Sii contento.

<sup>!</sup> Altre edizioni da questa Scena danno principio al Quinto Atto; e con più ragione.

Ma, poich'io n'ho di tutto insin a gola, Piacemi qui passeggiellare alquanto.

Demea. Ve'llo, l'esempio dei servi dabbene.

Siro. Oh! ecco il nostro vecchio. Cos'è stato,
Demea? di che, mesto se'.tu?

Demea? di che, mesto se .tu?

Demea.

Birbone.

Siro. Oh oh! tu ricominci già a buttare

Le tue savie parole?

Demea. Furfantaccio:

Se mio tu fossi...

Siro. Ricco tu saresti,
Demea, di me: e in ordin le tue cose

Aggai nià amagti

Assai più avresti.

Demea. A tutti gli altri servi,

Vorrei che tu fossi un esempio.

Siro. Oh bella!

E che fec'io? perchè?

Demea. Tu mel domandi?

Fra i guai di casa, e nel maggior frangente
Che appena appena acquetasi, tu, birbo,

T'empj di vino, quasi tutto andasse A maraviglia.

Siro. (Da se) Avrei pur fatto meglio Starmene in casa.

# SCENA IX.

#### DROMONE, SIRO, DEMEA.

Dromone. Ehi, Siro, ti domanda

Ctesifone; rïentra.
Va in malora.

Demea. Di Ctesifon che ti dicea costui? Siro. Eh, nulla affatto.

Demea. Or parla, Forca; dimmi,

Siro. Non v'è.

Demea. Ma come

Lo nominò colui?

Siro.

Parlò d'un altro;

D'un certo tal parasituccio: credo
Che tu il conoschi, parmi.

Demea. Or saprò il tutto.

Siro. Che fai tu? dove vai?

Demea. Lasciami, dico.

Siro. Non c'entrare, dich'io.

Demea. Non vuoi lasciarmi,

Can da frustate? Di': vuoi ch'io ti spacchi

Qui le cervella? (Entra per forza)

Siro. Ei c'è. Per dio, gli arriva

Un convitato alquanto incomodetto; E a Ctesifone massime. Or, che farmi? Non mi resta altro, insin che là si acquetino, Che di andarmi a riporre in un cantuccio, E in santa pace questo po' di vino Digerirmi dormendo. E così facciasi.

# ATTO QUINTO.

# SCENA L. 1

#### MICIONE, DEMEA.

Micione. Issed) Tutto abbiam pronto, o Sostrata: tel dissi: E quando vuoi. — Ma, all'uscio mio, sì forte Chi mai picchiò?

Demea. Misero me! che farmi? Che dirmi? ove voltarmi? O cielo, o terra, O mari!...

Micione. Ecco l'amico: egli ha saputo, Ogni cosa del figlio; or quindi esclama. Coraggio dunque: ei vien per bisticciare: Sosteniamo il figliuolo.

Demea. Eccoti dunque.

Micione. O corruttor d'ambi i miei figli... Al fine,

Reprimi un po' la collera; e in te stesso Ritorna.

Demea.

Mi reprimo, in me ritorno,
Lascio a parte le ingiurie: esaminiamo
Per se stessa la cosa. Eram d'accordo,
(Di' s'egli è vero) e tu mel proponevi,
Ch'io del tuo figlio non m'impiccierei,
Nè tu del mio.

Micione. D'accordo così fummo;

<sup>1</sup> Ovvero Scena III.

Demea.

Or, perchè dunque in casa tua Sta banchettando il mio? perchè il ricetti? Perchè gli compri la sgualdrina? in pari Non dobbiamo esser noi? quand'io del tuo Non m'ingerisco affatto, il mio tu lascia.

Micione.

Non dici bene, no: proverbio antico Gli è; fra gli amici tutto esser comune.

Demea. Micione.

Bel detto! io credo, l'abbi fatto adesso, Alle corte; se vuoi darmi un po' retta. Senti, fratello. Se da pria ti punge La spesa, che i due giovani fan troppa, Rifletti, prego, che altre volte ricco Ti tenevi abbastanza per lor due: E allor credevi, ch'io per parte mia Piglierei moglie, e non darei lor nulla. Rifa' l'istesso conto: e il tuo conserva. E accrescilo, e risparmialo, e fa' in modo Di lasciar loro quanto più potrai. Questa sia la tua gloria: e lascia intanto. Che si godano il mio, che non speravi. Tu, non ci perdi nulla: e quanto aggiungovi, Tutto a guadagno ascrivi. Ove tu vogli Così rifletter. Demea, davvero, A te la noja, e a me torrai, e ad essi.

Demea. Micione.

Della roba non parlo: ma i costumi... Zitto; già il so; venirci anch'io volea. C'è molti indizi, o Demea, nell'uomo Onde si può trar congetture: spesso Due saranno che fan la cosa stessa, Eppur dir puossi, impunemente questi Faralla, e quegli no: non perchè il fatto, Ma perchè assai diversa è la persona. E questo io osservo ne' tuoi figli; a segno, Ch'io mi confido ch'abbiano a voltarsi. Come il vogliamo, al bene. Intelligenti, Avveduti mi pajono, ed a tempo Prudenti, e molto l'un dell'altro amici. Ben nati sono, vedesi; e a tua posta Tu ne farai quel che tu vogli. Un poco Spensieratelli, temerai tu forse Che ti rïescan essi? O Demea mio. L'età tutto c'insegna; e troppo insegna A far roba: onde tutti, oltre il dovere, Ci tingiamo, invecchiando, in questa pece. Lascia far gli anni: aguzzeran pur troppo

I lor cervelli.

Demea. O M

t. O Micione, io temo,
Che queste tue ragioni sufficienti,
E eodesta tua bella pacatezza.
Ven fazzinno a mo pure don volta

Non facciano a me pur dar volta.

Micione. Taci:

Non ti avverrà ciò mai. Ma, a monte questo: Prestati a me per oggi solamente; E quel cipiglio tuo spiana e serena.

Demca. Gli è ben dovere, ch'io mi adatti al tempo: Farollo. Ma domani, al far del giorno, Me ne vo in villa, e ci conduco il figlio.

Micione. E anzi il giorno, se vuoi: purchè sta sera Tu ci facci buon viso.

Demea. E meco in villa Codesta cantatrice io vo' pur trarre.

Micione. Vittoria. E a questo modo, senza dubbio.

Tu c'incateni il figlio. Bada bene
A custodirla.

Demea.

Oh in quanto a questo, certo
Ci baderò: in cucina, ed al mulino,
Infarinata e affumicata bene
Farò che sia; nè basta: manderolla
Di fitto mezzogiorno a raccor stoppie,
E abbronzirolla nera di carbone.

Micione. Così sta bene: or davvero assennato
Mi sembri tu. Dovresti, anzi, se il figlio
Anco allor non volesse, farlo a forza
Dormir con essa.

Demea. Mi corbelli forse?

Beato te, che indifferente sei:
Io per certo...

Micione. Oh, da capo già incominei?

Demea. Già già finisco, via.

Micione. Va dunque in casa; E pigliam oggi il tempo com'è il tempo.

#### SCENA II.

#### DEMEA.

Demea. Nessuno mai sì ben suoi conti ha fatto In questa vita, che l'etade, e l'uso, E gli accidenti non gli arrechin sempre Qualche avviso novello: a segno poi

Che quel che meglio tu saper credevi, Di nol saper ti avvedi: e all'atto pratico. In disparte lasciar convienti il senno. Questo appunto or mi accade. Io, sul finire De' giorni miei, sto per cangiar la dura Vita ch'io vissi insino ad ora: e questo. Perchè il fo io? perchè mi son convinto, Nulla recar maggior vantaggio all'uomo, Che l'esser facile e benigno. E in prova. Ciò ben raccor può lievemente ognuno, Me col fratello mio paragonando. Vissuto ei sempre in ozio ed in conviti. Di buona pasta, placido, arridente A ciaschedun, non offendendo mai Nessuno in faccia; ai suoi piaceri intento, E a godersela: ognuno il benedice. Ognun lo adora. Ed io, quell'uom sì rozzo, Sì duro, e mesto, e parco, e borbottone, E spilorcio, che feci? io pigliai moglie: Quanti guai non ci ebb'io? poi n'ebbi figli; Altro pensiero. In adunar per essi, Per me stentando, ho logorata tutta La mia vita così; sul finir d'essa. Or qual raccolgo delle mie fatiche Frutto dai figli? il lor odio. Il fratello. Senza aver preso alcun fastidio, gode Dei paterni piaceri: a lui miei figli Portano amore; e me, mi sfuggon; lui Accarezzan, coltivano; a lui narrano Entrambi i lor segreti; e me, mi piantano, Perch'ei viva fan voti; il morir mio, Troppo lor tarda. E in questa guisa i figli, Ch'io con affanni mi educai, con poco Se gli è adescati ora costui; l'amaro, Tutto è per me; tutto il dolce, è per lui. Su su, Demea, proviamci un po' nell'altro Contrario modo, poichè in ciò il fratello Mi provoca: proviamci ad esser blandi In parole, ed in fatti. Anch'io, da' miei Tenuto in conto, e amato esser vogl'io. Se ciò si ottien donando e secondando, Altri non vincerammi. E se mancasse A ciò il danar, che importa? omai son vecchio,

#### SCENA III.

#### SIRO, DEMEA.

Siro. Ehi, Demea tu: pregato dal fratello

Sei, di non discostarti.

Demea. Chi mi chiama? Oh! Siro mio; buon giorno; cosa fai?

Come si sta?

Siro. Benissimo.

Demca. — A pennello,

Demea, parlasti. Oltre la mia natura, Già tre cose gli ho dette: Siro mio: Buon dì; come si sta? Sieguasi. — Siro, Tu se' un servo per bene; e mi ci sento

Molto per te inclinato.

Siro. Oh tante grazie.

Demea. È così veramente; e tu quest'oggi Esperïenza ne farai.

# SCENA IV.

#### GETA, DEMEA.

Geta. (lu casa, nell'uscire) Padrona,

Vo per costoro, per saper quand'essi Voglian la Sposa — Ma, ecco Demea qui:

Salute a te.

Demea. Buon di . . . come ti chiami?

Geta. Geta.

Demea. Geta, ho ben visto oggi alla prima,

Ch'eri tu al certo un uom di vaglia. Un servo Che, com'io vidi te, Geta, si piglia

Tanto a cuore il padrone, io assai lo stimo:

E perciò, se ti occorre, sappi ch'io Molto per te inclinato mi ci sento. — Studio d'esser affabile; e mi cavo.

Geta. È tutto bontà tua, quanto in ciò senti.

Demea. A poco a poco guadagnarmi penso Prima i servi, e poi vo'...

# SCENA V.

#### ESCHINO, DEMEA, SIRO, GETA,

Eschino. Costor mi ammazzano: Che in voler far troppo pompose nozze,

Intero il di, per dio, negli apparati Consumano.

Demed.

Che è stato, Eschino, dimmi?

Eschino. Oh! padre, eri tu qui?

Demea. Sì, figlio mio:

È qui il tuo vero padre di natura, E di cuore; quel padre, che più t'ama Che gli occhi suoi. Ma, dimmi, perchè ancora Non hai la sposa tu menata in casa?

Eschruo Me ne struggo: ma indugio, perchè aspettansi

La suonatrice, e d'imenéo i cantori. Demea. Di': dar tu retta ad un buon vecchio vuoi?

Eschino. A quale?

Demea. A me. Lascia da parte omai

E suonatrici, e fiaccole, e imenei, Ed accompagnatori: alla più corta, Fa nel giardino aprir quel vecchio muro, Tanto che luogo dia; per di là quindi La sposa in casa menati, e una sola Fa delle due famiglie, e madre e servi.

Tutto in casa traendoti.

Eschino. Mi piace.

Garbatissimo padre, il pensier tuo. Demea, (Pase) Demea, da bravo; or già garbato chiamanti.

Per questa via padrone in casa sua Non sarà più il fratello; sempre piena Se la vedrà: gran spese; grandi impicci: A me che importa? io son garbato, e sono Gradito io. Ben altro io gli regalo, Che non le mine venti, a lui sborsate Con asiatico fasto dal fratello. -

Siro, che fai? non eseguisci?

Siro. E cosa? Demea. Va: spacca il muro, e a noi le donne guida.

Geta. Dio ti conservi, o Demea; che tanto Mostri buon cor per la famiglia nostra.

E' lo mertano, È vero, Eschino? Demea.

Eschino. Il penso. Demea. Gli è molto meglio far così, che trarre

La püerpera inferma per le strade.

Eschino. Padre mio, non fu mai più bel pensiero.

Demea. Io son così. Ma. Micion di casa,

Ecco uscirne.

# SCENA VI.

#### MICIONE, DEMEA, ESCHINO.

Micione. (Ese publice Sin) Il fratello vuol che il muro S'apra costi? dov'è il fratello? oh! Demea. Tu ciò comandi?

Demea.

Io, per l'appunto; e voglio.

E in questo e in tutto, che sol una casa
Di quella e questa facciasi; e con somma
Premura coltivar, servir, far nostra

Vo' codesta famiglia.

Eschino. E così pregoti,

Padre, che facci.

Micione. In ciò concorro anch'io.

Demea. Anzi, altrimenti non possiam far noi. Questa sposa, ha una madre.

Micione. E che perciò?...

Demea. Proba e modesta.

Micione. Il dicon tutti.

Demea. E assai

Matura.

Micione. Il so.

Demea. Quindi oramai, far figli Più non potrebbe; è sola; chi a lei badi, Certo non ha.

Micione. (Mass) Che va a conchiuder questi?

Tu sposarla dovresti; e tu adoprarti,

Eschino, in ciò.

Micione. Sposarla io?
Demea. Tu.

Micione, Demea. Tu, si, per dio.

Micione. Sei matto.

Demea. Eschino, un uomo

To?

Or non se' tu, se non l'induci a tanto.

Eschino. (A Vicione

Padre amato...

Micione. Tu pur, sciocco, dai retta

A codeste pazzie?

Demea. Ti scansi invano:

Esser non può, che ciò non sia.

Micione. Deliri.

Eschino. Permetti, o padre, ch'io te ne scongiuri.

Micione. Farnetichi? via su.

Demea. Su via, compiaci

Al figliuol tuo.

Micione. Ma, in ver, che dato hai volta
Con il cervello: ch'or mi faccia io sposo
D'una vecchia decrepita, compiendo
\*Sessantacinque io? faccia v'avete

Di consigliarmel voi?

Eschino. Deh, sì: promesso Ad esse io l'ho.

Micione. Promesso? il mi' fanciullo,

Demea.

Demea.

Demea.

Su via; e ch'altro
Faresti tu, se più importante cosa

Ei ti chiedesse?

Micione. Più importante? e' parmi Difficile.

Demea. Via, cedi.

Eschino. Non ti spiaceia.

Demea. Danne parola.

Micione. Orsù, non la finite?

Eschino. No, se pria non la spunto.

Micione. Oh. questa poi

È violenza mera.

Demea. Or via, benigno

Mostrati, Micione.

Micione. Ancorchè questo
Pajami un passo torto, inetto, assurdo,
E mal col viver mio fin qui si accordi,

Quando pur voi tanto insistete, facciasi. Eschino. Bravo, davvero: io con ragion ben t'amo. Demea. Or, che dirò ? questa è conchiusa affatto

> A mio piacer: come farò del resto? — (ba se) \*E d'Egïon che pensi? egli è parente Stretto assai delle donne, e affine nostro: Un qualche ben, dovremmo a lui pur fare.

Micione. E qual ben fargli?

Demea. Un campicel qua fuori Hai nel sobborgo, e l'appigioni : diamglielo,

Ch'ei se lo goda.

Micione. Eh: campicel tu il chiami?

Demea. E quando anche sia grande, dar gliel dei:

Gli è una specie di padre della sposa;

Gli è un buon uomo: gli è nostro; e fia ben dato.

In somma, non io 'l dico, tu il dicesti Or dianzi saviamente, quel bel detto: Tutti, invecchiando, ci tingiam di questa Pece: la brama del far roba. Or vuolsi Questa macchia sfuggire. È giusto il detto;

Ma smentir vuolsi, ora, co' fatti.

Wicione. Eh. basta.

Si darà il campo, poichè questi il vuole.

Eschino. Amato padre...

Demea. Or sì di corpo e d'alma

Vero fratel mi sei.

Micione. Di ciò son pago.

Demeg. Con l'armi stesse sue lo vo svenando.

# SCENA VII.

SIRO, DEMEA, MICIONE, ESCHINO.

Siro. Fosti obbedito, Demea: nel muro,

Fatto è lo squarcio.

Demea. Un uom dabben tu sei.
In verità, ch'io oggi son d'avviso,
Che s'abbia giustamente a render libero

Codesto Siro.

Micione. Libero costui?
Che ha egli fatto, per mertarlo?

Demea. Assai.

Siro. O Demea mio, tu, affè, se' un uom pur buono. Questi vostri due figli, ambi con molta Cura, fin da fanciulli, io gl'insegnava,

> Gli ammoniva, e per quanto io pur potea, Gli indirizzava in tutto al bene.

Demea. E il frutto Se ne vede chiarissimo. Son bravi

In convivali, e in meretricie spese; <sup>1</sup>
In dar banchetti alla sprovvista: eh, questa
Non è dottrina d'nom volgare.

Siro. Ei scherza,

Il nostro Demea.

<sup>&#</sup>x27; In convivali. Parola usata dal Redi: e qui calzantissima.

Demea. E inoltre, ci nella compra
Di questa cantatrice oggi per molto
C'entrava; egli aggiustò bene il mercato;

Gli si de' far del bene; incoraggire
Gli altri servi così; libero in somma

De' farsi Siro.

Micione. E tu, il vuoi tu?

Eschino. Si; il bramo.

Micione. Se il vuoi tu pure, chi, Siro, vien qua a me; Libero sii.

Bell'opra. A tutti io rendo

Grazia in fascio; ma a te, Demea, la rendo A parte.

Demea.

Siro.

Ci ho piacere.

Eschino. E anch'io.

Siro. Vel credo.

Così, per far perpetuo il mio gaudio, Meco libera Frigia, la mia moglie,

Veder potessi!

Demea. È una garbata moglie.

Ed al tuo nipotin, d'Eschino al figlio, Oggi ella diede il primo latte.

Demea. Eh, seria

Ell'è davver tal cosa: poichè dato Ha il primo latte, non v'ha dubbio, anch'ella

È giusto che sia libera.

Micione. Per questo?

Demea. Per questo appunto. E se hai che dirci nulla, Finiamla; quanto vale? io te la pago.

Siro. Gli Dei ti vadan, Demea, a seconda

In ogni cosa tutti omai.

Micione. Tu, Siro,

L'hai fatta ben quest'oggi.

Demea. Certamente;

Ove tu pur, Micione, il dover tuo Facci con lui, dandogli un po' qualcosa Di ch'ei possa ajutarsi: già s'intende, Prestargli; e in breve dee restituirtelo.

Micione. Io, danaro a costui?

Eschino. Gli è galantuomo.

Siro. Impresta pur; tel renderò, per dio.

Eschino. Padre, via su.

Micione. Ci penserò dappoi.

Demea. Eh, lo farà.

Sino. Tu se' pur l'ottim'uomo.

Eschino, Oh! in ver piacevolissimo mio padre.

Ma, ch'è codesto l a un tratto i tuoi costumi Micione. Chi mai così cangiò? cos'è sta smania?

Donde in te questa subita larghezza?

Dirottelo, Micion, mostrarti volli, Demea.

Che il tuo passar per facile e benigno Non l'ottenevi tu coll'esser giusto, E dayver meritarlo: ma col dare. Col concedere, e sempre ir lusingando Tutti costoro, Or dunque, Eschino mio. Se in odio a voi son io, perchè a seconda Non vi vo in tutti i ghiribizzi vostri. Giusti sieno od ingiusti, io me ne lavo Ambe le mani: e voi, buttate, e fate, E comprate, e spandete a piacer vostro. Ma, se piuttosto piacevi, che in quanto Voi mal vedete come giovinotti

Che in quanto voi bramate sregolati. E in quanto in somma il vostro avviso è lieve,

Io vi riprenda, io v'addirizzi, io vegga;

Eccomi a voi, farollo.

Eschino. Anzi preghiamtene, Padre: tu meglio il sai, quel che conviensi.

Ma, del fratel, che ne sarà?

Demea. Concedogli

La cantatrice: ma fia questa, spero. L'ultima sua scappata.

Eschino. Oh, questo poi

È giusto. — Or fate, o spettatori, applauso.

# FORMIONE.

# PERSONAGGI.

DAVO, SERVO.
FORMIONE, PARASITO.
DEMIFONTE, VECCHIO.
ANTIFÓNE, GIOVANE.
GETA, SERVO.
CREMÉTE, VECCHIO.
FEDRIA, GIOVANE.

CRITONE, CRATÍNO, SOFRONA. NUTRICE. NAUSÍSTRATA, MOGLIE DI CREMÉTE. DORIÓNE, MEZZANO.

DORCIO. SERVA. Che non parlano.

# ATTO PRIMO.

#### SCENA I.

DAVO.

Jeri a me venne Geta, intimo amico

E paesano mio: gli eran rimasti
Presso me certi pochi quattrinelli,
Che di raccoglier dissemi. Raccoltili,
Glie ne riporto: e già ben so, per cui
Questo dono preparasi. Ammogliato
Essersi sento il padroncino suo;
E questi andranno della sposa in tasca.
Gli è pur l'ingiusta usanza, che i più gretti
Sempre ai più ricchi abbiano a crescer roba!
Ciò, che quel meschinello risparmiavasi
Col levarsel di bocca a bocconcini,
Or colei tutto ingojerassi: e certo.

Dara

Della sposa, daragli altra frecciata Il padroncino; e al festeggiar l'erede Neonato, un'altra; e al divezzarlo, un'altra. Il bambin fia 'l pretesto; ma la madre, Fia la voragin, che inghiottisce il tutto. Oh! veggo io Geta?

La non saprà con quanti e quanti stenti Geta adunati gli abbia. E al partorire

# SCENA II.

#### GETA, DAVO.

Geta. (A qualcuno in casa) Se di me cercasse Un certo rosso di capelli...

Davo. Il rosso È quà: cessa di chiederne,

Geta. Oh oh, Davo! Giust'io veniva ad incontrarti.

Davo. Ehi; tieni;

.274 FORMIONE Ve'lli: annovera: e' son quant'io doveati. Via, da bravo: e ringrazioti, che stato Geta. Sei puntüale. Daro. A guesti tempi massime. La non è picciol cosa: che se alcuno Restitüisce l'imprestato, avergliene Si debbe obbligo sommo. — Ma, che hai tu? Di che sei mesto? Io, eh? non sai tu dunque, Geta. In qual paura, e in qual pericol sono. Daro. Che diancin'è? Dirottel, purchè zitto Geta. Star tu ti possa. Eh, scimunito, via: Daro. Cui tu affidavi i tuoi quattrini, or temi Di affidargli parole? e qual guadagno Saria per me il tradirti? Geta. Dunque ascoltami. Son tutto orecchi a ciò. Daro. Davo, conosci Geta. Cremete tu? il fratel maggior del mio Vecchio padrone? Davo. Anzi. E il suo figlio, Fedria? Geta. Daro. Com'io conosco te. Geta. Nel tempo istesso Accade che i due vecchi han da far vela:

Cremete in Lenno: ed in Cilicia il mio. Verso un ospite antico; il qual, per lettere, Niente men promettea che monti d'oro.

\*Al tuo vecchio, nell'or già insino a gola? Davo. Geta. Taci: egli inclina per natura all'oro.

Daro. S'io fossi Re, la capirei pur io

L'insaziabilità.

Daro.

Geta. Nel partir dunque, Presso ai lor figli mi han lasciato i vecchi,

Quasi un lor pedagogo. O Geta, hai preso

La trista incumbenzaccia.

Geta. Eh, l'ho provata: Io fui lasciato al mio Demonio in braccio, Quando impresi tal cosa. A bella prima Mi diedi a farla da fedele servo, E a contrastar con essi: e' furon ciance: C'ebbi a perder col fiato anco le spalle.

Davo. Me lo pensava anch'io: ch'egli è stoltezza, Il trar calci nel pungolo.

. Mi posi
Allora dunque a secondargli in tutto,
E far lor voglie.

Saviamente hai fatto

Uso del vento. Geta

Geta.

Daro.

Il padroncino mio. Da prima, in nulla non peccò: ma Fedria Si trovò tosto una donzellettina. Cantatrice, di cui perdutamente Innamorossi, Appartenea costei A un mezzano sozzissimo: non c'era, Senza quattrin, mezzo d'averla; e i vecchi Badato avean, quattrini non ci fossero. Null'altro dunque a Fedria toccava Che l'occhiatine, e il seguitarla, quando Iva e tornava dalla scuola. Noi Lo ajutavam da scioperati. In faccia Per l'appunto alla scuola ov'andava ella, Era una barbiería. In essa spesso Ci stavam baloccando ad aspettare La canterina, che di scuola uscisse, Per corteggiarla insino a casa poi. Un dì, mentr'ivi ci sedeamo, v'entra Un giovinetto, che piangea: chediamgli, Maravigliati noi, di che pianga egli. Ah (ci risponde) non è mai comparsa La povertà così penosa e grave Come testè. Visto ho pur dianzi in questi Contorni una ragazza miserella, Che della morta madre querelavasi. Dirimpetto a me stava; e non avea Nessun con se nè amico nè parente, Che l'ajutasse al funeral: sol'una Vecchiuccia avevasi ella. A tutti noi Fea compassione; ell'era bella assai: Che più dico? ci ha fatto pianger tutti. Tosto Antifone soggiungea: Vogliamla Ire a veder pur noi? Sì, dice l'altro, Andiamvi pur. Via, menaci. V'andiamo, Arriviamo, vediamo. La ragazza, È una bellezza: e, quel che fa più forza, Ella non è raffazzonata punto. Rabbuffati i capelli, ignudi i piedi,

Pallida, lagrimosa, mal coperta; In tale assetto in somma, da levarle Tutta beltà, se in lei beltà sovrana Non vincesse ogni assetto. A prima vista. Fedria che preso è già della cantante, Dice soltanto: Ell'è bellina, certo: Ma il padroneino mio...

Davo.

Già l'indovino:

Ei ci fu colto subito. Geta

E qual dose corbiva! Sta a sentire il fu

Se ne sorbiva! Sta a sentire il fine. Il giorno dopo, ei va dritto alla vecchia, A scongiurarla, che gliela procuri.
La vecchia, al no: ch'ei fa una baronata: Che la ragazza è cittadina, onesta, Ben nata: ch'ove in moglie ei se la voglia, Può legalmente averla; ma non mai In altro modo. Al non saper che farsi, Ecco Antifone: ei se la piglierebbe, Ma teme poi la tornata del padre. Non gliel'avria, tornando, ei consentita? Oh, ti par egli? una ragazza oscura, E senza dote? Non l'avria mai fatto.

E senza dote? Non l'avi

Com'ebbe a andare?

Davo. Geta.

Davo.

Geta.

V'è un parasito, un certo Formione, 'no sfacciataccio: che il diavol sel porti! Ebben, che c'entra egli costui?

Davo. Geta.

C'è entrato,

A dare ad Antifon questo consiglio. E' c'è una legge, che permette all'orfane Di sposarsi ai più prossimi parenti; E di sposarla, ov'una il voglia, impone La stessa legge al prossimior congiunto. Dirò, che tu se' quel parente; e tosto, Come tal citerotti: io fingerommi Intimo già del di lei padre: al foro Verrà la causa. Chi si fosse il padre, E qual la madre, e come a te congiunta Sia la ragazza, io mi farò di tutto Una favola mia, purchè mi acconci. Come ribatter queste mie ragioni, Tu non saprai: vincerò io la causa. Tornerà il padre tuo: muovermi lite Vorrà: poco m'importa: intanto, nostra

Avrem pur fatta la donzella.

Daro. Oh mira Impudente buffon, ch'egli è costui!

Geta Resta Antifon persuaso: l'altro il cita: Noi compariam; siam vinti; ei se la piglia.

Che mi narri?

Davo.

Geta. Quel ch'è.

Daro. Povero Geta. E di te mai, che ne sarà?

Geta.

Per dio. Nol so: ben so, che qual che Dio la mandi, Piglierommela in pace.

Davo. Bravo: è questo

Un proposito d'uomo.

Geta. In me soltanto,

Il mio sperar sta tutto.

Daro. Ottimamente. Geta. Credo però, che un qualche intercessore Mi cercherò presso al padron, che dicagli: Via, perdona a costui, per questa volta: S'ei più ci casca, non mi udrai per esso, Certo, pregarti. Sol, ch'ei non vi aggiunga:

Quand'io sarommen'ito, a piacer tuo Ammazzalo pur anco.

Daro.

Or dimmi: e l'altro. Che a guisa di pedante si pon dietro A seguitar la cantatrice: Fedria, Come la fa?

Geta. Bel bello, sottilmente.

Daro. Gli è spiantatello forse?

Geta. Eh, spiantataccio Chiamalo pur; non dona altro che nude

Larghe speranze.

Daro. E il di lui padre, è ancora Assente, o no?

Geta. Gli è assente tuttavia.

Oh oh! e il vostro vecchio, quando torna? Davo. Non l'ho appurato: ma sento, che ha scritto; Geta.

E che i navicellaj le lettere hanno;

Onde men vo per esse. Daro.

Or via, vuoi altro,

Geta, da me?

Geta. Che te la passi bene. -Ehi, di casa: nessun vuol uscir fuori? Eéhi... Piglia tu questo, e a Dorcio dallo.

# SCENA III.

#### ANTIFONE, FEDRIA.

Intitone. Ch'io sia ridotto, o Fedria, a tal partito,
Che quand'io penso al ritorno d'un padre,
A cui più caro io son degli occhi suoi,
Abbia a tremarne? Ah, se non fossi io stato
Uno stordito, il padre or bramerei
Qual figlio il debbe!

Fedria. Antifone. Oh! ch'è codesto?

Il chiedi,

Tu che a me conscio sei della pur tanto Mia sfacciata imprudenza? Al ciel piacesse. Che non si fosse quel Formion sognato Di darmi un tal consiglio! in questo golfo Non mi avess'egli spinto, secondando La passion mia! Vero è, che posseduta Non mi sarei l'amata: avrei passati Parecchi dì ben neri: ma or, da questa Perpetua cura non sarei pur roso, Com'io lo sono.

Fedria.
Antifonc.

Eh, ciance.

A romper m'abbia.

Or, mentre aspetto Ch'ogni di venga chi mia dolce usanza

Fedria.

Agli altri fa dolore L'aver mancanza dell'amato oggetto; A te, l'averne troppo. Tu se' sazio, Antifon mio. Ch'ogni altro, affè, il tuo stato T'invidierebbe. A me gli Dei di tanto Fosser benigni, che il mio ben potessi Così a lungo godermi! A cotal patto, Io torrei pure di morire omai. Tu puoi, da questo, indurre in che be' panni Mi trovi; e quel che a me cotal mancanza Frutti, ed a te il soperchio. Senza poi Ch'io v'aggiunga, che tu trovato hai gratis Una donzella libera, ben nata: Che una moglier, qual la desideravi, Di buona fama, tieni: al dir di tutti, Beato in somma tu, se non in quanto Moderatezza al comportar la tua Beatitudin mancati. Ah! se avessi

Tu, siccom'io, da far con un impuro Sensale, allor te n'avvedresti. L'uomo È per lo più così; sempre si duole Di quel ch'egli ha.

Antifone.

Tutto all'opposto, parmi
Che tu il beato sii, Fedria, davvero:
Poichè tu in tempo sei, qual più ti piaccia,
Pigliar partito: ritenerla, amarla,
Ovver lasciarla. Io no, che giunto a tale,
Infelice, or mi veggo, che nè dato.

M'è di lasciarla, nè di ritenerla.
Ma, chi viene? oh, vegg'io qui correr Geta?
Gli è desso, sì. Misero me! pavento,
Che alcun sinistro ad annunziar non m'abbia.

#### SCENA IV.

# GETA, ANTIFONE, FEDRIA.

Geta. (Da se) Sei ben da nulla, o Geta, se alla prima
Un compenso non trovi, onde salvarti
Da imminente tempesta, sopraggiunta
Così improvvisa e fiera, che a scansarla
Non vedo il come; nè di uscirne il come.
Che il temerario operar nostro, a lungo
Non si può omai celare: e a tutto questo
Se scaltramente non ci si provvede,
Ci roviniamo o il padroncino, od io.

Autifone. (Con Fedra) Che vien egli dicendo, in se, turbato?

Geta. E non ho tempo a perdere: il padrone,
È fra momenti qua.

Antifone. (Sempre in disparte) Di qual sciagura
Parla egli mai?

Geta. Tosto che udito
Avrà l'affar, come verrammi fatto
Di placar l'ira sua? Parlerogli io?

Di placar l'ira sua? Parlerogli io?
Lo adirerò vieppiù. Tacerommi io?
Lo stizzirò. Scolperomm'io? fia giusto,
Un pestar l'acqua nel mortajo. Ahi, ahi me!
Ma, bench'io per me tema, non mi prende
Meno pietà del povero Antifone:
Di lui mi accoro, e per lui temo adesso;
Ei solo, or m'impedisce. Che se i guai
Fosser per me soltanto, a me provvisto
Ben avre' io: del vecchio avrei punito

La stizza tostamente, col portarmene Il fardelluccio mio, dandola a gambe.

Antifone. (Sempre a Fedria) Che parla egli di fuga, e di portarsene Via della roba?

Ma, Antifon trovare Geta.

Dove il potrò? dove cercarne? Udisti? Fedria.

Te nomina.

Non so; ma il cuor mi dice: Autifone. Qualche gran mal ti annunzierà costui.

Fedria. Ebben, deliri tu?

Geta. Me n'andrò a casa:

Ei vi sta per lo più.

Fedria. Chiamiamlo indietro.

Antifone. Ehi, fermati.

Geta. Oh oh! chi mi comanda.

Con tanta grazia?

Antifone. Geta.

Geta. Oh, desso appunto

Ch'io vo cercando.

Antifone. Pregoti, quai nuove? Ed in un motto spicciale, se il puoi.

Geta. Sì, in un motto.

Antifone. Su, dillo.

Geta. Or or sul porto . . .

Antifone. Il mio forse?...

Geta. A mezz'aria l'hai capito.

Antifone. Son morto. Geta. Oh oh!

Antifone.

Che mai farò? Fedria.

Che dici? Geta. Che tuo zio, e suo padre, al porto ho visto.

Antifone. Ahi me misero! a questa inaspettata

Rovina, or qual rimedio? Ah, se ridotto Son dalla sorte a perderti, o mia Fania,

Non mi si parli più di vita.

Geta. Or dunque.

Già che in tai panni, Antifon mio, ti stai, Tanto più adoperarti e vegliar dei.

La Fortuna vuol prodi.

Antifone. Io, non ei sono

Più in senno omai.

Geta. Pur n'hai grand'uopo adesso:

Che se vedratti intimidito il padre,

Ne inferirà, che tu sei reo.

Fedria

Ben dice

Il nostro Geta.

Antifone.

Geta.

Cangiarmi non posso. Or che faresti, se a più grave impresa

Accingerti dovessi? Farei peggio.

Antifone. Geta.

Fedria, costui non è da nulla: è spiccio: Che perdiam noi parole? I' men voglio ire.

Fedria. Ed io pure.

Antifone.

Scongiurovi. E s'io fingo:

Parvi che hasti

Geta. Antifone. Eh. ciance.

No: mirate Un po' il mio volto; è egli ben composto,

A questo modo?

Geta. Antifone. No.

E a quest'altro?

Geta.

Quasi.

Antifone. E a questo?

Geta.

Oh, questo sì: tien questo a mente: E a parola a parola va ben cauto Nelle risposte tue, perch'ei con aspri Detti adirato non ti svillaneggi.

Antifone. Geta.

Oh, questo il so.

Dei dirgli, che sforzato Eri a sposarla tu, malgrado tuo, Dalla legge, e dal giudice: hai capito? —

Ma in quella più lontana piazza in fondo. Chi è quel vecchio, ch'io ci vedo?

Antifone.

E appunto

Desso lui. Non ho cuore d'aspettarlo. Geta. Antifon, che fai tu? dove ten vai?

Rimanti, dico. Antifone.

E' mi rimorde troppo Il mio fallire. A voi Fania accomando, E con lei la mia vita vi accomando.

Fedria.

Geta, or come faremo?

Geta.

A te i rimbrotti, E, s'io non erro, a me verranno addosso Le nerbate. Ma pure, o Fedria, a noi Conviensi far quel, che dicemmo or dianzi Ad Antifon, di far da se.

Fedria.

Sopprimi Codesto tuo Conviensi: ciò ch'io debbo

Far, tu il comanda.

Geta. Hai tu in memoria ancora

Quella difesa del suo error, che teco Antifon concertava? Un prologhetto Ben saporito v'era: onde la causa E facile, e vincibile, e buonissima

Esponeasi per voi.

Fedria. Ben mel ricordo.

Geta. Ebben, di quell'istesso, o s'anco puessi, D'un migliore e più astuto, or ti fa d'uopo.

Fedria. Ci porrò cura.

Geta. A lui tu primo accostati:

Io per riserva, all'uopo, qui porrommi

In aguato.

Fedria. Sta bene.

### SCENA V.

### DEMIFONTE, GETA, FEDRIA.

Demifonte.

Che quell'audace d'Antifone s'abbia
Preso una moglie senza il mio consenso?

Nè la paterna autorità, (che dico,
Autorità?) nè lo mio sdegno ei conta
Pur per un fico? e non c'è più vergogna?

Oh temerari portamenti! Oh Geta, Bel correttor davvero.

Geta. (la disparte) Alla per fine Nomato ei m'ha una volta.

Demifonte. E che diranno?

Qual troveranno appresso me discolpa? Certo, nol so.

Geta. (la disparte)

Ben io lo so: trovata
È bella già: pensa, o Messere, ad altro.

Demitonte. Dirammi forse? « mal mio grado il feci; « Mi v'astrinse la legge? » Ebben, concedo.

Geta. Mille grazie.

Demifonte. Ma, qual legge l'astrinse
A dar vinta la causa agli avversarj,
Senza dir motto in sua difesa?

Fedria. (A Geta in disparte)

Nodo quest'è.

Geta. Ben io sciorrollo; taci.

Demifonte. Sto dubbio ancor di quel, ch'io m'abbia a fare: Inaspettata ed incredibil fanto Questa nuova mi giunge. Non vi posso
Pur pensar su, tanta è la stizza. Ah! vero,
Ben vero egli è; che quando stai nel sommo
Di tua prosperità, giusto allor dei
Sommamente pensare, e prepararti
A sopportar l'avversità. Chi torna
Da vïaggiar, sempre a trovar si aspetti
Danni, esiglj, pericoli; ed in casa,
O il figlio in fallo, o morta la mogliera,
O ammalata la figlia. Elle son queste
Le comuni sciagure; ognun le aspetti,
Nè maraviglia prendane: anzi, quante
Glien mancheranno, ascrivale a guadagno.
Non crederesti, o Fedria, quant'io.

Glen mancheranno, ascrivale a guadagno.

Non crederesti, o Fedria, quant'io,
Più che il padron, filosofeggi io pure.
Già meditate e preparate m'era
Tutte le mie sciagure: ch'io dovrei
Irne a volger la macina; buscarne
Assai frustate e delle buone; in ceppi
Dar piedi e mani; irne alla vanga in villa:
Di tutte queste a me toccar nessuna
Può inaspettata, nè maravigliarmi:
Una che manchi, ascriverò a guadagno.
Ma, perchè stai? che indugi ad accostartigli,
E a dar principio al tuo blando discorso?

Demifonte. Oh! Fedria veggo, il mio nipote: ei viene Ad incontrarmi.

Fedria. Ben venuto, o zio.

Demifonte. Salve, o Fedria. Ma di', dov'è Antifone?

Fedria. Io, di vederti tornar sano...

Demifonte. Il credo:

Ma, rispondimi, tu.

Fedria. Antifon sta bene:
Gli è qua. Ma tu, la fai tu bene?

Demifonte. Alquanto Men, ch'io il vorrei.

Fedria. Che t'è accaduto?

Demifonte. O Fedria.

Tu mel domandi? Assente me, vo' altri Le belle nozze, che qui fatte avete.

Fedria. Oh oh, per questo or l'hai contro di lui? Geta. (Iu disparte) Bella destrezza, in vero!

Demifonte.

Contro di lui, come poss'io? mi capiti
Ei pur fra' piedi, e gliel farò vedere,

Ch'egli è sol colpa sua, s'io mi son fatto "Di dolce padre, asprissimo.

Fedria. Eppur, non fece
Egli poi cosa, o zio, per cui tu debba
Pigliartela in tal modo.

Demifonte. Ecco. son tutti
Sola una pasta: se l'intendon tutti:
Un, ch'abbi visto, tutti li conosci.

Fedria. Non è così.

Demifonte. Quand'è inciampato questo.

L'altro sorge a difenderlo: se l'altro

Ecci caduto, è in pronto questo: e' fanno

A un di per uno.

Geta. (In disparte)

A maraviglia il vecchio,

Senza saper ch'ella è così, li ha pinti

Tutti due per l'appunto.

Demifonte. E se non fosse Com'io la dico, o Fedria, tu seco Non te la passeresti.

Pur anco in fallo caduto Antifone,
Con danno e nell'avere e nella fama,
Non vorre'io impedir che la dovuta
Pena ei n'avesse. Ma, se mai per caso
Un qualch'uomo non buono, ed accortone,
Insidiò la nostra giovinezza,
E la spuntò, colpa di noi de' dirsi,
O de' giudici nostri? Già lo sai,
Che per invidia i giudici dan spesso
Addosso ai ricchi; oppur, per compassione,
Favoriscono i poveri.

Cicta, Indiparte A pennello:
S'io non sapessi il fatto, or crederei
Che il vero ei parli.

Demifonte. E v'è giudice al mondo, Che possa il dritto tuo conoscer, quando In tua difesa non fai motto, come Egli nol fece?

Fedria. Ha fatto egli le parti
Di un giovinetto di gentil costume.
Tosto che fu dai giudici, non vennegli
Fatto il poter pronunzïar pur mai
Quel che in difesa preparato ei s'era:
Tanto il pudor gli avea levato il senno.
Geta. Ei dice bene. Ma pur mi par tempo,

Ch'anch'io m'accosti al vecchio. — Ben venuto Sia 'l padron mio. Vederti sano, io godo.

Demifonte. Oh! buon custode, addio: vera tutela
Di mia famiglia; a cui, partend'io, bene
Il mio figliuolo accomandai.

Geta. Già sento,

Che accusi tu noi tutti a torto; e massime, A tortissimo me, fra costor tutti. In tal affar, che vuoi ch'io ci potessi? Sai ben tu, che in giustizia comparire Non che a parlar, neppur per testimonio, La legge ai servi nol permette.

Demifonte.

E sia:

Te le fo buone tutte; e ancor v'aggiungo,
Che intimidiasi il giovine inesperto;
E ti concedo, che tu, servo, nulla
Far ci potessi. Ma, per quanto mai
Stretta parente d'Antifon si fosse
La donzella, non egli era tenuto
Perciò a sposarla, ma bensì a dotarla,
Perchè si trovasse ella altro marito.
Con qual senno antepose ei di sposarla

Povera e nuda com'ell'era?
Eh, il senno

Non è quel, che mancavagli; è il danaro. Demifonte. Tor lo poteva in prestito a qualcuno.

Geta. A qualcuno? egli? in prestito? È un bel dire;
Ma trovarlo, per dio!...

Demifonte. Ben; se altrimenti

Non si poteva, si poteva a usura.
Sì, veramente; se qualcun fidargli
Volesse un soldo, finchè tu ci sei.

La non sarà così. Ch'îo gliela lasci, Nè un giorno pure, per isposa? oibò; Niuna dolcezza ei merita. Ma voglio, Che mi si raccapezzi cotestui, Che il consigliò: chi è egli? ove sta egli?

Demifonte. In somma, a nessum conto, no, per dio,

Geta. Gli è per l'appunto Formione.

Demifonte. Ei fece

Per la donzella da Avvocato.

Geta. In cerca In vo d'esso, e l'avrai.

Demifonte. Dov'è frattanto

Ora Antifon?

Fedria.

Gli è fuor di casa.

Demifonte.

Vanne. Fedria, per esso, e qui il conduci.

Fedria.

Vado

Per la più dritta là.

Cioè, da Pantila.

Geta. Da ser

Demifonte. Ad adorare i mici Penati a casa

Io me n'andrò da prima: e al foro poi Per adunarmi amici, che m'ajutino In questo affar: sì che a cadermi addosso

Alla sprovvista Formion non venga.

# ATTO SECONDO.

# SCENA L

### FORMIONE, GETA.

Formione. Tu mi di' dunque, che, atterrito molto, Ei non ardiva presentarsi al padre?

E che paura, ch'egli avea! Geta.

Formione. E lasciata

In abbandono ha Fania?

Geta. Appunto. Formione. E il vecchio.

Sta in su le furie?

Geta. A mode!

Formione. A te soltanto. O Formione, omai, di questo affare

L'incarico s'aspetta. Tu l'hai fatta Questa tortaccia, hai da mangiarla tutta.

All'impresa, su via.

Geta. Supplicoti.

Formione. (Da se) Ov' egli

Ciò mi domandi...

Geta. (Interrompendolo) In te confido.

Formione. Ed ecco La mia risposta. E, s'ei soggiunge?...

Geta. A questo.

Lo hai tratto tu.

Formione. Di così dirgli io penso.

Geta. Ajutaci. Formione, A Geta) Oy'è il vecchio? Omai mi sono Provviste in cor le mie risposte tutte.

Geta. E che farai?

Formione. Non vuoi tu, ch'io discolpi Antifone, e ch'io Fania a lui conservi. E ch'io mi tiri affatto addosso il vecchio?

Oh vero amico, ed uom di nerbo! Io temo Geta. Pur. Formion, talvolta, che alla fine Da questo nerbo tuo n'escan nerbate. 1

Oibò: son uso a questi rischi: a pormi Formione. La via tra' piedi, son sempre pronto io. Quanti ormai credi, ch'io sul serio n'abbia Già canzonati a morte, o cittadini, O forestieri? e quante più n'ho fatte, Tanto meglio son ite. In grazia, udisti Che alcun me mai, per ricevuto oltraggio, Abbia citato a tribunal nessuno?

E come va codesto? Geta.

Perchè mai Non si tende la rete nè a sparviere. Nè a nibbio; e son pur questi uccei dannosi. Ma agli uccelletti innocenti, si tende: Che al pigliarli, c'è utile, e diletto, Così pericolar posson quegli altri. Da cui cavar puossi qualcosa: a me Tutti san che pigliar non si può nulla. Condannato e inceppato ti terranno. Di' tu? No, no; a un mangiator par mio. Far le spese non vogliono: ed io avviso,

Chi gli ha oltraggiati. D'un sì gran servigio Geta.

Ch'e' la san lunga a non voler nutrire

Non può Antifon contraccambiarti mai. Formione. Anzi: noi mai contraccambiar davvero Non possiam, no, i servigj dei padroni. Non ti par nulla il desinare a macco? L'uscir de' bagni fresco e profumato Senza un pensiero al mondo? e ciò, mentr'essi L'anima e il cuor si mangiano, per farti Piacere e pro: mentr'essi si stizziscono. Tu ridi: e il seder primo, e il ber tu primo,

Formione.

¹ Questa freddura è tutta del Traduttore. Il Testo dice: « Io temo che questa tua bravura ti conduca alla fine ad essere con nervi allacciato; » cioè incarcerato ne' ceppi d'allora.

A una cena dubifera?

Cieta. Dubifera?

Che diancin'è codesto parolone?

Formione. Cena, che dubbio arrecati in qual piatto T'abbi prima a tuffare. Or chi procurati Piacer si cari, e si soavi, dimmi,

Nol dei tu aver quasi un benigno Iddio?

Cicta. Viene il vecchio; provvediti. Il più scabro,
È il primo scontro; se il sostieni bene,
Del rimanente puoi pigliarla a giuoco.

# SCENA II.

DEMIFONTE, GETA, FORMIONE.

Demifonte. (Parla da lungi co tre Avvocati, che lo sieguono)

Udiste mai, che a niuno fosse fatta
Più impertinentemente ingiuria tale,
Qual mi si fa? Meco venite; pregovi.

Geta. (Su l'antiscena con Formione). Gli è in collera.

Formione. Tu, pensa a starti zitto;

Io per le feste acconcierollo: bada Al mio discorso. — ¹ O immortali Dei, Di questa Fania esser parente nega Demifonte? parente esser di questa Fania, egli nega?

Geta. (Finge non aver visto il vecchio) Il nega.

Formione. E di sapere

Chi fosse il di lei padre?

Geta. Il nega.

Demifonte. (Agli Avrocati) È questi,

Cred'io, colui di chi diceavi: alquanto Dalla lunga verrete poi seguendomi.

Formione. E di saper pur di Stilfone stesso Chi si foss'egli?

Geta. Il nega.

Formione. Maladetta

L'avarizia! tu il vedi, quel che faccia: Perchè l'orfana povera rimane, Non sen conosce il padre, e si trascura

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Qui Formione alza la voce, fingendosi irato contro Demifonte, e di non averlo punto veduto. Il vecchio, veduti costoro, rimane sulla retro-scena per ascoltarli e i suoi avvocati è da supporre, che li faccia stare indietro tanto che non si vedono dagli spettatori.

La miserella.

Geta. (Perfarsi merito col vecchio, che ascolta) Oh, se al padrone poi Osi dar taccia, affè, che mal tu meco La passerai.

Demifonte. (Da se) Vedi impudenza! ed anco Ad incolparmi ei stesso viene?

Formione.

Eppure,

Pigliarmela col giovine del tutto
Non posso omai, perch'egli non appieno
Conoscesse Stilfone per parente.
Ch'egli era un uomo già avanzato, e in villa
Poveretto si stava, e di sua mano
Guadagnavasi il vitto; un poderuzzo
Ei lavorava al padre mio. Buon vecchio,
Mi raccontava spesso, che quest'altro
Prossimo suo parente il trascurava:
E che ometto ch'egli era l'ottimissimo!
Di quanti io visti n'abbia, dacchè vivo.

Geta. Bada a te, ch'ei non fosse poi qual dici.
Formione. In malora; e s'io tal pur non l'avessi
Tenuto in me, forse ch'i' avrei voluto
Addossarmi sì gravi inimicizie
Di questi vostri, per la di lui figlia,
Ch'or sì villanamente dileggiata

Vien da codesto Demifonte?

Geta.

E ancora,

A mal parlar del mio padrone assente, Tu, sozzissima lingua, ricominci?

Formione. Ei sel merita, il male.

Geta.

Or la finisci.

Forca?

Demifonte. (Vuol manifestarsi) Geta.

Geta. Ribaldo, estorcitore Dell'altrui roba; imbrogliator di leggi.

Demifonte. Geta.

Formione. (Sommesso a Geta) Or, rispondigli.

Geta. (Fingendo non comoscer la voce)

Chi m'ha chiamato?

Demifonte. Taci omai.

Geta.

Se sentito tu l'avessi; Non la finì tutt'oggi, di dir brutte Cose di te, dietro alle spalle tue:

Veri improperj, e di lui degni.

Demifonte.

Orsù,

Finiscila, ridicoti. — O quel giovine,

Con tua buona licenza, a bella prima,

Io ti domando, se pur ciò ti torna, Di rispondermi, a me. Costui, che chiacchieri Esserti stato amico, chi è 'gli in somma? Mettimi in chiaro: e come, a me parente Esser ei ti dicesse.

Formione.

Quasi forse Nol conoscessi tu, da me pescando Ne vai notizie.

Demifonte.

Nol conoscess'io?

Formione. Tu. per l'appunto.

Demifonte.

In quanto a me, io 'l nego. Tu che 'l dici, rammentalti.

Formione.

O bellissima!

Tu il tuo cugin non conoscevi?

Demifonte.

A noja
Mi se' venuto omai. Dinne, su, il nome.

Formione. Il suo nome? anzi.

Demifonte.

Subito, su via.

Che taci tu?

Formione. (Da se) Sia maladetto: il nome Me n'è appunto sfuggito.

Demifonte.

Ebben, che dici?

Formione. Fore sommessamente) Geta, se tel ricordi, e' nominossi
Or dianzi: a me tu il suggerisci. — Io 'l taccio:
E tu te ne fai nuovo, per tentarmi.

Demitonte. Per farti parlar. io?

Geta. Suppongo sotto voces Formione.

Stilfon.

Ma, in fine
Che m'importa egli il dirlo? Egli è Stilfone.

Demifonte. Chi hai tu detto?

Formione. Stilfone: ho da cantartelo?

Via. conoscevil tu?

Demifonte. Nè il conosceva Io giammai, nè parente a me nessuno Fu mai di questo nome.

Formione.

E non te ne vergogni? Ben se avesse
Un dieci di talenti a te lasciato,
Conoscerestil forse.

Demifonte. In perdizione Gl'Iddii ti mandin, birbo.

Formione. Allor, tu primo
Saresti a ricordartene per filo,
Fin dall'Avo e dall'Atavo facendone
La parentevol genealogia.

Demifonte. E ciò sia come il vuoi. Ma intanto, ov'io Fossi venuto al tribunale, avrei Dett'io, com'ella fosse a me parente: Fa tu lo stesso: di', come parente Ella mi sia.

Geta. Pulito, padron mio:

Formione. Dove fu d'uopo, io chiaro
Ho fatto il tutto ai giudici. Se il falso
Avess'io detto allor, perchè il tuo figlio
Nol contradisse, di'?

Demifonte. Che mi favelli
Del figlio tu? che non può dirsi mai,
Quanto egli sciocco sia.

Formione.

Punto non sei, va tu dai magistrati,
E fatti render su la causa istessa
Nuovo giudizio. Già che pur tu solo
Dai leggi qua, ed è a te sol concesso,
In una causa ottener due sentenze.

Demifonte. Benchè a me torto fatto fosse, io pure,
Pria che far liti, e pria d'averti a udire,
Suppor parente vommi la donzella:
E a tenor della legge vo' dotarla:
Tralla dunque di casa, e mine cinque
Pigliati.

Formione. Ah, ah! grazioso capo!

Demifonte. Che?

Propongo io forse ingiusta cosa? io forse Nè il dritto pur, che dà la legge, avrommi? Formione, Sì veramente, ch'ordina la legge

Di tenersi e pagar quasi bagascia Un'onorata cittadina, e poi Cacciarla. Provveduto ha ben la legge, Affinchè la miseria non guastasse Dell'orfana i costumi, che al parente Prossimior si desse, e a lui compagna Perpetua fosse. E questo, è quel che nieghi.

Demifonte. Al parente, nol nego: ma noi, donde, Come, parenti siam di lei?

Formione. Ohè:

Proverbio è: cosa fatta, più non fassi.

Demifonte. Cosa fatta? per dio, ti so dir bene
Ch'io mai non resterò se non l'ho sfatta.

Formione. Farnetichi.

Demifonte.

A me lascia.

Formione.

Alla perfine,
Io non ho, Demifonte, che far nulla,
Nulla affatto con te. Sentenza è data
Contro a tuo figlio, e contro a te no certo;
Che di sposare hai tu passato il tempo.

Demifonte. Ma quanto or dico, pensa che a puntino Tutto ei pure lo dice: o se altrimenti, Lui con la moglie io caccierò di casa.

(ieta. (Nommesso a Formione)

Gli è in su le furie.

Formione. Eh via; penserai meglio.

Demifonte. Sciagurato, a incalzarmi vivamente Sci preparato dunque?

Formione. (1 6eta sommesso) Egli ci teme, Benchè il contrario mostri.

Geta.

Hai principiato

A maraviglia.

Via. ti sottometti A quello, a che ti dei sommetter: cosa Farai di te ben degna, e a questo modo Saremo amici anco fra noi.

Demifonte. Ch'io cerchi D'esserti amico? ch'io vederti o udirti, Voglia pur mai?

Formione. Se con la nuora tua

Tu te l'aggiusti, avrai nella vecchiaja

Un buon sollievo; ai tuoi molti anni, pensaci.

Demifonte, Te sollievi, sia tua...

Formione. Ma, un poco calmati.

Demifonte. Orsù, alle corte: se tu non ti spicci Di trarmela di casa, io ne la caccio. Formione, ho detto.

Formione. E tu, se mai la tratti
Come sconviensi a libera, tu avrai
Una solenne citazione. Ho detto,
Demifonte. — Tu, Geta, ov'io bisogni,
Cercami in casa, sai.

Geta.

Ben t'ho capito.

# SCENA III.

DEMIFONTE, GETA, EGIONE, CRATINO, CRITONE.

Demitonte. Quanto mi tien sollecito ed afflitto

Il figlio, che ambedue ci ha incapestrati

In codeste sue nozze! Ei non mi capita Neppur davanti: ch'io sapessi almeno Di questo affar, quel ch'ei si pensi e dica. Geta, va in casa tu, veder se mai Tornato ei fosse.

Geta. Divïato vocci.

Demifonte. Avvocati, inoltratevi. Vedete
A che partito è omai la cosa. Egione,
Di`, che fo jo?

Egione. Ch'io dica? Se ti pare,

Cratino dica.

Demifonte. Ebben, di' su, Cratino.

Cratino. Me vuoi?...

Demifonte. Te, sì.

Cratino.

Son di parere io dunque,
Che tu facci il tuo meglio. Quanto ha fatto
Nella tua assenza il figlio, è giusto e dritto
Che sia tutto annullato; ed ottenerlo
Dei dalle leggi. Ho detto.

Demifonte. Or di' tu, Egione.

Egione. Certo il preopinante ha ben parlato.

Ma, ell'è così; ch'ogni nomo ha la sua faccia;
E quant'uomini son, tanti i pareri.

Io non la stimo, che troncar si possa
Ciò che han fatto le leggi; e matta impresa
La giudico.

Demifonte. Critone, e il parer tuo?
Critone. Che ci si debba su deliberare

Più a lungo ancora. Ell'è importante cosa.

Egione. Vuoi da noi altro?

Demifonte. Avete detto bene

Tutt'e tre: solamente io sto più in dubbio,

Che non ci stava dianzi. (Escon gli Avvocati)

Geta. II figlio in casa
Non c'è tornato, dicono.

Demifonte. Il fratello

Convien ch'io aspetti. Al suo consiglio in questo Mi appiglierò, qual ch'egli sia. Di lui Cercherò verso il porto, finch'ei torni.

Geta. Ma d'Antifone io cercherò; ch'ei sappia, Quanto s'è fatto qui. Ma, il veggo appunto; Eccolo; affè, ch'egli ci torna a tempo.

# ATTO TERZO.

#### SCENA I.

#### ANTIFONE, POI GETA.

Affè, ben merti biasimo, Antifone, Antitone. Di questo poco tuo coraggio. E in tale Guisa, possibil fia che te n'andassi, E altrui lasciassi ogni tuo bene in cura? Altri credesti pigliería più a cuore, Che tu, la vita tua? Perchè, a buon conto Comunque andasse il resto, pensar sempre Dovevi a lei ch'ora hai per moglie in casa: Che nessun mal nè inganno ella patisse Sotto alla fede tua: la miserella. Le cui speranze e averi in te stan tutti. Geta. Ed io pure, o padron, già lungamente Della tua assenza ti biasmai. Antifone. Te appunto Io ricercava. Geta Ma pur, benchè assente, Non ti tradimmo noi perciò. Antifone. Deh, dimmi: Gli affari miei, la mia fortuna, a quale Partito fian ridotte? Alcuna cosa Subodorato n'ha il mio padre forse? Geta. Nulla per anco. Antifone. Ed havvi speme ancora? Geta. Questo, nol so.

Antifone. Ahimè!

Geta. Xon so dir altro,
Se non che Fedria fatto ha l'impossibile
Per ajutarti.

Antifone. Ei mi ha ajutato sempre.

Geta. Così Formione, in questo affar, da bravo
S'è comportato, come suol negli altri.

Antifone. Sì? che fec'egli?

Geta. Ei, ribattuto ha i chiodi.

Come doveasi, al vecchio incollerito.

Antifone. Viva Formione.

Geta. E a mio potere, io pure La disputai col vecchio.

Antifone. Geta mio,

V'amo pur tutti quanti.

Geta. Incamminata
L'abbiam così, come i' ti dico: e ancora
Passan tranquille le cose; che stassi

Aspettando per ora il padre tuo, Che ritorni il tuo zio di lui fratello.

Antifone. E che vuol farne?

Geta. Par, com'ei lo disse, Che in questo affare, al suo consiglio voglia

Appigliarsi alla cieca.

Antifone. Ahi, Geta; quanto

Mi fa paura questo bel ritorno Dello zio! ch'a sentirla, il parer suo Di vita o morte mi darà sentenza.

Geta. Ma Fedria viene a te.

Antifone. Dov'è?

Geta. Nol vedi?
Di sua palestra, ecco ch'egli esce appunto.

#### SCENA II.

## FEDRIA, DORIONE, ANTIFONE, GETA.

Fedria. Dorion, pregoti, ascoltami.

Dorione. Non odo.

Fedria. Un altro po'.

Dorione. Lasciami stare.

Fedvia. Ascolta

Quel che ho da dirti.

Dorione. Ell'è una seccatura Poi, d'udir mille volte una sol cosa.

Fedria. Ma volentieri udrai quel ch'or dirotti.

Dorione. Parla, via su; ti ascolto.

Fedria. Non ti posso

Dunque, no, indurre ad aspettar tre giorni?

Ed ora, ove ten vai?

Dorione. Volea ben dire,

Che maraviglia fia, se tu venissi Cose nuove recandomi oramai.

Antifone. (A 6eta) Ehi, temo che il mezzan se stesso colga. Geta. Lo temo anch'io.

Fedria. Per nulla, a me non credi?

Dorione. Tu sogni.

Fedria. Ma, se impegno la mia fede?

Dorione. Favole.

Fedria. Meco collocato a usura

Tal beneficio avrai.

Dorione. Baje.

Fedria. Mel credi:

Ci avrai poi gusto: ell'è così, per dio.

Dorione. Vaneggiamenti.

Fedria. Provalo: fia breve.

Dorione. Sempre la stessa musica.

Fedria Mi sei

> Propinquo tu, parente tu, tu amico, Tu...

Dorione. Tutù tura pure quanto vuoi. Fedria. Che tu sii duro e inesorabil tanto.

Che non ti pieghin nè pietà nè preghi? Dorione. Che tu impudente e spensierato tanto Sii, o Fedria, da darmi tai confetti,

Sperando averti la mia schiava a macco?

Antifone. S'è intenerito.

Fedria. Ahimè, che il ver mi uccide! Geta. Quanto fan bene! da mezzano questi,

Quegli da amante.

Fedria. Ed hammi a toccar tale Malanno a me, mentre Antifone anch'egli È travagliato dalla febbre istessa?

Antifone. fa voleri Ah, cosa è questo che hai tu. Fedria, dunque? Fedria. Oh tu, Antifon, fortunatissimo!...

Antifone.

Io?

Fedria. Tu, sì; che in casa hai l'amor tuo; nè a fare Hai nulla mai con tali birbi.

\_Intitione.

In casa

Io, quella ch'amo, tengo? Anzi, tengo io, Com'è il proverbio, per le orecchie il Lupo; Ch'io non so per l'appunto, nè in qual modo

Abbandonarla, nè in qual conservarla.

Dorione. Ed io sto pur ne' panni stessi.

Antifone. Or, via,

> Da mezzano comportati per bene. Hai tu nulla con lui, Fedria, conchiuso?

Fedria. Con codestui? sai tu, che spietatissimo Egli ha venduto ad altri la mia Panfila?

Geta. Come, venduta?

Antifone. Ei l'ha venduta? Fedria.

...duta.

Dorione

Veh che delitto: vender la sua schiava.

Comprata già coi propri suoi contanti!

Fedria

Nè lo posso piegare ad aspettarmi Questi soli tre giorni, finchè insieme I danari abbia messo, che promessimi Son dagli amici; e ch'ei si spicci intanto Dell'altro compratore. Se in tre giorni Non te la pago, allor nè un'ora sola Non mi aspettar tu più: soscrivo a questo.

Dorione. M'hai fradicio.

Antifone.

Alla fin, non è poi lungo Quel ch'ei ti chiede, o Dorïone: arrenditi. Son certo, ch'egli stesso addoppieratti Il tuo guadagno poi, sì ben di lui Meritare vedendoti.

Dorione.

Elle sono

Mere ciance codeste.

Antifone.

E soffrirai. Che della bella Panfila si privi Questa città? che di sì vaga coppia Si disturbin gli amori?

Dorione.

Di ciò colpa

Nè tu. nè io...

Geta.

Il malanno che ti spetta,

Il ciel ti dia.

Dorione.

Sofferto io t'ho più mesi, Contro all'usanza mia; che mi venivi, Fedria, per casa tutto il di portandomi Promesse e piagnistei, ma un maladetto Soldo, non mai. Tutto all'opposto, adesso Trovo chi mi dà soldi, e il pianto tiensi: Dà luogo dunque tu.

Antifone.

Gli è ver, per dio, Se mel ricordo bene, che hai fissato Tu stesso il dì, che dargliela dovresti. Gli è un fatto.

Fedria. Dorione.

E il nego io forse?

Antifone.

Ed è trascorso

Il giorno?

Dorione.

Ancora no: ma questo è un giorno, Che innanzi a quello va.

Antifone.

Non ti vergogni

Di tai bindoli?

Dorione.

No: purchè mi rendano.

Geta. Cesso, letame.

Fedria. Dunque farla a tuo modo?

Dorione. Io tal mi sono:

Se tal ti piaccio, serviti.

Antifone. E in tal guisa

Tu lo canzoni?

Dorione. Egli è, che mi canzona.
Antifon, per l'appunto. Ei ben sapeva,

Antifon, per l'appunto. Ei ben sapeva, Ch'io era così fatto; ma altrimenti Ch'ei non è fatto, io stolto lo credetti: Dunque egli me ingannò, non io mai lui: Che qual mi son, me gli mostrai sempr'io. Ma, comunque ciò sia, pur mi contento Che se tu, Fedria, a me porti il danaro Domattina primiero, anzi che il porti Quel guerrier che comprarmela pur vuole, Fedria l'avrà; la mia rubrica è questa: Chi primo paga, è il Re. Statti con Dio.

# SCENA III.

# FEDRIA, ANTIFONE, GETA.

Fedria. Come ho da far? di dove diavol trarre,
(Misero me!) sì subito, tal somma?

Io, che mi trovo or men che nulla in borsa?
Che se costui volea tardar tre giorni,

M'eran stati promessi.

Antifone.

Or, Geta, noi, ch'egli abbia un tal dolore;
Egli, che tanto, come tu dicesti,
E sì benignamente ha me ajutato?

Anzi, or ch'è d'uopo, non ci sforzeremo

Di servir lui?

Geta. Giusto sarebbe, in vero.

Antifone. Adoprati, via su; tu sol cavarlo

D'impiccio puoi.

Geta. Come farò?

Antifone. Trovargli

Il danaro.

Geta. Il vorrei; ma dimmi, donde.

Antifone. Il padre è qui.

Geta. Sta ben; ma ciò, che monta?

Antifone. A buon intenditor, poche parole.

Geta. Si, eh?

Antifone. Sì, sì.

Geta. Per dio, che un bel consiglio Mi dai davvero: a te il malanno pure...

Non trionfo abbastanza forse, ov'io N'esca col capo e con le braccia intere, Dalle tue nozze? a nuova forca trarmi

Anco vuoi per costui?

Antifone. Ha, in ver, ragione.

Fedria. Come? Geta, son io straniero a voi?

Geta. Non dico: ma ti pare, che non basti
Che contro tutti noi già incollerito

Sia il vecchio? senza andarlo a stizzir più, Che ad appaciarlo non ci sia più luogo?

Fedria. E, me vedente, in luogo ignoto, un altro Si trarrà l'idol mio? Finchè ci sono, Finchè tu il puoi pur anco, meco parla,

Antifone; e ben guardami...

Antifone. E perchè?

Che vuoi tu far, di grazia?

Fedria.

Ovunque ei l'abbia

A trasportar, son fermo di seguirla;

O di perirci.

Geta. Te la mandi buona Il cielo! almeno vacci tu bel bello.

Antifone. Vedi, via, se ajutarlo puoi tu alquanto.

Geta. Alquanto? quanto?

Antifone. Cerea il modo, pregoti,

Che non abbia a far egli cose poi, Di cui c'incresca, o Geta.

Geta. Cerco il modo.

E salvo è già; mel penso. Ma poi, temo Le conseguenze.

Antifone. Eh, non temerle: insieme

Noi teco e il ben ne caveremo, e il male.

Geta. Che somma ti bisogna? dillo.

Fedria. Sole

Mine trenta.

Geta. Oimè, trenta? ell'è stracara,

Fedria mio.

Fedria. Costei cara? ell'è per nulla. Geta. Via, via, troverolle, e porterottele.

Fedria. Amabil Geta!

Geta. Or vattene.

Fedria. Ma d'uopo

N'avrei subito.

Geta. E subito le avrai.

Ma d'uopo a me fa in questo, Formïone

Per ajuto.

Fedria. Egli è sempre preparato: Arditamente addossagli qualunque

Basto, ei sel porta: egli è di quei ben pochi.

Che son amici dell'amico.

Geta. A lui,

Via spicciamci, andiam dunque.

Va in buon'ora.

Digli, che in casa aspettimi.

Poss'io

Antifone. Servirvi in nulla. omai?

Geta. Nulla: ma torna

In casa tu; e consola quella misera; Ch'io so ch'ella si sta là entro in tremito.

E ancor non vai?

Antifone. Oh, non c'è cosa al mondo,

Ch'io possa far più volentieri.

Fedria. Or, come

Pensi tu aver questi danari?
Or. muoviti

Pur di qui; via facendo, tu il saprai.

# ATTO QUARTO.

# SCENA I.

# DEMIFONTE, CREMETE.

Demifonte. Ebben, Cremete, la cagion, per cui Festi di qui vela per Lenno? hai poscia Teco addotta la figlia?

Cremete. No.

Demifonte. E perchè

Ricondotta non l'hai?

Cremete. La di lei madre.

Visto ch'io assai qui m'indugiava, e farsi Di giorno in giorno vie più nubil ella; Quant'io tardo, sollecita; si disse Che con la figlia e la famiglia intera Partita fosse in verso me.

Demifonte. Che hai fatto
Dunque tu là sì lungamente, quando

Ciò pur ne udivi?

Un mal, mi vi trattenne,

Demifonte, Come? qual male?

Cremete.

Cremete.

E il chiedi? la vecchiezza
È per se stessa un morbo. Ma, ho sentito
Dal marinar che l'ha condotte, ch'esse
Felicemente giunsero.

Demifonte. Cremete,
Udito hai tu, quel che, me assente, sia
Accaduto al mio figlio?

Anzi: e tal fatto
M'impiccia assai. Che s'io la mia figlia
A un qualche estrano vorrò dare in moglie,
Converrammi narrargliene per filo,
Come, e donde io me l'abbia. In vece ch'io,
In te quanto in me stesso mi affidava.
Altri, che meco imparentarsi voglia,
Si tacerà, finchè stiam bene insieme:
Se veniamo a guastarei, ei dirà tutto;
Più ch'ei sapranne, ancora. Altro non temo,
Fuor che il risappia l'una delle due
Mogli mie. Che, s'è ciò, nulla mi resta
Che a farmela di casa; ove sol io,
Tra tutti i miei, la tengo dalla mia.

Demifonte. So ben, ch'ella è così; per questo, in molta Cura ne sto: nè mi starò mai queto, Se mantenuto pria non ti ho del tutto Quant'io già t'ho promesso.

# SCENA II.

GETA.

Geta.

Altr'uom più scaltro
Di Formïon, non l'ho veduto io mai.
Appena me gli accosto per narrargli
Che c'è bisogno d'una somma, e in quale
Modo trovarla si potria; di volo
Ei m'intendea; allegravasi; laudavami;
Iva in traccia del vecchio; e al ciel rendeva
Grazie, che il giorno era venuto, in cui

Di Fedria, al par che d'Antifone, amico

Ei mostrarsi potrebbe. Io 'l persüasi
Di trattenersi in piazza, fin ch'io stesso
Vi conducessi il vecchio. E ve 'llo appunto.
Ma chi è con lui di più! Ah, ah! gli è il padre
Di Fedria. — Bestia, ch'io mi son; qual ebbi
Di ciò paura? m'ho a doler fors' io
Del trovar due pinconi in vece d'uno?
E' mi par meglio, aver il piè in due staffe.
Richiederò pria lui, che primo volli:
S'egli dà, bene sta: s'e' riman duro,
M'indrizzerò a costui di fresco giunto.

#### SCENA III.

#### ANTIFONE, GETA, CREMETE, DEMIFONTE.

Antifone. (A parte Geta aspetto infra breve. Ma. che veggo? Con il mio padre il zio? Ahi me meschino! Il sopraggiunger di costui, mi mette In gran timor: chi 'l sa, dov'egli or possa Spingere il padre?

Geta. Appresserommi ad essi.
Oh, mio Cremete!...

Cremete. Addio, buon Geta.

Geta. Io godo

Del tuo felice arrivo.

Cremete. Il credo.
Geta. Ebbene.

Cosa si fa?

Cremete. Per chi di fresco arriva. Come si suol, gran novità ci trova.

Geta. Sieuro. Udisti d'Antifon?...

Cremete. So tutto.
Geta. Il german tel narrava? Egli è davvero

\*Un'azion brutta, il tor così di mezzo, O Cremete, la gente.

Demifonte. Giust'appunto,

Di ciò con lui parlavasi.

Geta. Ed anch'io,
Molto fra me pensandoci, mi pare
Averci pur trovato alfin compenso.

Demifonte. Oh Geta, e qual compenso?

Geta. Or dianzi, quando
Io ti lasciava, in Formion mi avvenni...

Cremete. Qual Formion?

Geta.

Qui, questo dell'amica,...

Cremete.

Intendo.

Wieter.

Ed a me parve di tentarlo.

A quattr'occhi lo piglio: orsù (gli dico) Perchè non vuoi tu, Formion, piuttosto Su quest'affar transigere alla buona. Che venirne ai rigori? è liberale Il mio padrone, e il litigare abborre: Benchè, per dio, consiglio ad una voce Gli amici suoi dato già gli abbian tutti. Di scacciarsi di casa una tal nuora.

Autifone, (Idento, in disparte) Che diavol dice ? e a che tend'ei, costui!

Geta. Vuoi forse dirmi tu, che s'ei la caccia. Sarà di legge condannato? A questo, Già si è provvisto. Eh, suderai di molto Tu, se a cozzar con sì fatt'uom ti metti: Ei la sa lunga, e come un libro ei parla. Ma poniam pur, che tu la spunti; all'ultimo. Qui non si tratta della testa poi. Alla perfine in somma hassi a recare A danari l'affar. - Quand'io lo vidi A questi detti un po' amansirsi, io seguo: Or via, qui noi soletti siamo; parla, Alle corte, che vuoi che ti si dia, Per tu tacerti, per andarsen'ella, E per desister dalla lite il padre?

Antifone, (In disparte) Per Giove, ch'egli impazza!

Geta. E ciò gli ho detto.

> Ben persüaso in me, ch'ove un partito Tu vogli fargli un po' discreto, e giusto, Gli è di sì buona pasta Formione, Che in due parole voi conchiuso avreste.

Demifonte. E chi ti diè tale incombenza?

Cremete. Anzi, egli

Non potea meglio secondarci, e trarlo Dove appunto il vogliamo.

Antifone, In disparte)

Geta.

Io son perduto. Demifonte. Prosegui dunque.

> Formion da prima, Alle pazzie metteasi.

Demifonte. E che diamine

Chiede egli dunque?

Geta. Quel ch'ei chiede? troppo:

Quel che gli viene in capo.

Demifonte. Eppure? Geta.

Io penso,

Chi gli donasse un buon talento...

Demifonte. Oh capperi!

Un mal talento, saria quello. Or via, Non si vergogna?

Geta. Anch'io gliel dissi, E cosa

Dato avrebb'ei per collocar sua figlia Unica? e che gli giova il non averne, Se una tal dote a una trovata a caso De' pur sborsare? A farla breve, io taccio Le inezie tutte ch'ei mi rispondeva: Così conchiuse al fine: A bella prima Io voleva, (diss'egli) e giusto egli era, Sposar la figlia dell'amico. Nota La di lei povertà ben m'era; e noto, Che la ragazza povera in ancella. E in moglie no, suol darsi al ricco. Io stava Dunque in ciò fermo: ma, a dirtela schietta, Avea bisogno di un pochin di dote, Per pagar certi debitucci. Ond'io, Anche adesso, ove voglia Demifonte Darmi lo stesso ch'io ricever debbo Da quell'altra, che stata emmi promessa, Io non voglio altra moglie omai, che questa.

Antifone. (In dispute Se per malizia, o per castroneria, Parli or costui; s'io l'abbia a dir saputo, O mal accorto, in dubbio sto.

Demifonte. Ma, e s'egli Insino agli occhi indebitato fosse?

Geta. Il campo, ch'egli ha in faccia, gli sta in pegno.
Dic'ei per mine dieci.

Demifonte. Bene, bene:

La sposi ei pur, darogliele.

Geta. Ed in pegno

La casetta anco egli ha, per altre dieci.

Demifonte. Ahi, ahi! gli è troppo.

Cremete. Non far chiasso; via

Quest'altre dieci le potrei dar io.

Geta. Poi per la moglie un poco di servuccia,
E' dovrà ben comprargliela: e alla sposa
Un po' di correduccio gli è bisogno;
Ed altre spesarelle per le nozze,
Le son bisogno: tutto questo, ei dice,
Mettiam che ascender possa a mine dieci.

Demifonte. Citatorie seicento ei può mandarmi,

Per dio: ma nulla, affè, gli do. Ch'e' m'abbia

Anco a sbeffar quell'impurissim' uomo?

Cremete. Acquetati, di grazia; darolle io:
Tu soltanto procura, che il tuo figlio,
Quella che dargli vogliam noi, si sposi.

Antifone. (la disparte) Ahimè con queste sottigliezze tue, Geta, m'hai royinato.

Cremete. Io son cagione

Ch'ei la rimanda: è giusto, ch'io mi scotti. Fa poi ch'io sappia, (Formïon dicea) Quel ch'ei può dare: a fin ch'io con quell'altra

Mi disimpegni, s'ei mi danno questa: Ch'io non rimanga in secco. A me la dote Già quegli altri han fissato, sborsar subito.

\*\*Cremete. Via via, riceva omai le mine trenta; Si disimpegni con coloro; e questa Piglisi.

Demifonte.

C'remete. Giusto a tempo ho con me preso il danaro,
Che ho ricavato in Lenno dai poderi
Di mogliéma. Di questo or prevarrommi:
Dirò alla moglie, che ne hai tu bisogno.

# SCENA IV.

### ANTIFONE, GETA.

Antifone. Geta.

Geta. Olà!

Antifone. Che hai tu fatto?

Geta. Ho un po' pelato

La borsa ai vecchi.

Antifone.

Antifone. E basta ciò ?...

Geta. Davvero

Nol so: ma ciò soltanto, mi vien chiesto.

Antifone. Ohéi, carne da frusta, altro rispondi Da quel ch'io ti domando?

Geta. E di che dunque

Parli ora tu?

Antifone. Di che ho a parlar? per mezzo
Di te, ridotto ad impiccarmi io sono,
Così te mandin tutti in perdizione
Gli Dei, le Dee; i Superni, e gl'Infernali.
Perbío, se vuoi ch'alcuna cosa a bene
Rïesca mai commettila a costui.

<sup>20</sup> Alfieri - Commedie tradotte.

Qual cosa or meno in concio ti tornava. Che di toccar tal tasto? e favellargli Pure di moglie? Il padre insperanzito Adesso hai tu, ch'ei possa cacciar quella. E, in grazia, ove Formion le trenta mine Riceva, e ch'abbia la novella moglie A torre io in casa; allor, che fia?

Geta.

Di certo

Tu il chiedi?

Non piglieralla Formione.

Antifone.

Il credo; Ma quando poi 'l danaro rivorranno, Egli è da creder sì, che in grazia nostra Vorrà ei lasciarsi imprigionare.

Geta.

Senti,
Antifon; nulla c'è, che, mal narrato,
Non si possa guastare. Tu, ne scarti
Tutto il buono; ed il mal, solo ne dici.
Odi or l'opposto. Se colui s'intasca
Le trenta mine, tu di' che tor moglie
Dovrai: poniam ch'e' sia: spazio pur sempre
Ci si darà per apprestar le nozze,
Per inventar, sagrificare, et cetera.
Gli amici tuoi ti presteranno intanto,
Onde rendere ai vecchi Formion possa.
E qual cagione allegherà?

Antifone. Geta.

> Ei dirà loro: Ahi quanti, e quai prodigj, Da ch'ebb'io prese queste trenta mine, Mi assalivano! in casa, entrommi un nero Cane straniero: un serpe, nel cortile Per le grondaje vennemi dai tetti: Cantò da gallo una gallina: e in fine

L'indovino, e l'Aruspice mi vietano D'imprender nulla pria del verno. E parmi, Che sian cagioni queste, non da burla.

Così dirà Formione.

Antifone.
Geta.

Pur che il dica.

Dirallo, sì; mallevador son io. Ma, ecco il padre tuo, vattene tosto; E a Fedria di', ch'egli è il danar trovato.

# SCENA V.

#### DEMIFONTE, GETA, CREMETE.

Demifonte. Riposa in me, ti dico: stai tranquillo:
Sarà mio impegno, ch'ei non ci canzoni.
Non staccherommi io mai da questo sacco,
S'io nell'atto di dargliene, non prendo
Dei testimoni: e accennerò ad un tempo,
Per qual ragione io glielo dia.

Geta. Esse) Veli quanto Gli è cauto, dove non occorre.

Cremete.

Così è da farsi; ma spicciarci, mentre
Ei sta per questa; che se mai quell'altra
A stuzzicargli l'appetito torna,
A noi potria fors'egli dar congedo.

Geta. Tu l'indovini giusta giusta.

Demifonte. Or via, Menami a lui.

Geta.

Cremete.

Ciò fatto, passa da mia moglie, e dille,
Che venga ella a parlare qui a costei,
Pria ch'ell'esca di casa; e la persuada
A non stizzirsi, se a Formion la diamo
In moglie: essere appunto il fatto suo,
Un marito, cui tanto ella già prima
Conosce: aver noi fatto tutto quanto
Potevam far per essa: a piacimento
Di Formione averla noi dotata.

Demifonte. Ciò, che t'importa, stolto?

Cremete. Assai m'importa.

Demifonte. Non ti basta aver fatto il dover tuo, Che che poi se ne ciarli?

('remete. Anche di lei Voglio in questo il consenso; che non vada Dicendo poi, ch'ell'è di casa espulsa.

Demifonte. Gliele posso dir io, queste cose Stesse.

Cremete.

Cremete. Donna con donna, e' calzan meglio. Demifonte. Pregheronnela dunque. (Esce)

Io vo pensando Dove a quest'ora le potrei trovare.

### SCENA VI.

#### SOFRONA, CREMETE.

Sofrona. (la se) ('he faro mai? me misera! ove trovo Un amico, un consiglio, od un ajuto? Temo assai, venga fatto qualche brutto Affronto alla padrona; e ch'io ne sia Stata poi la cagione: perch'io sento, Che d'Antifone il padre a grave sdegno Questo fatto si rechi.

Cremete.

Oh! chi è codesta

Vecchia, che fuori vien dal mio fratello,

Spaventata pur tanto?

Sofrona. (Per A ciò mi spinse L'indigenza: ben seppi, esser mal ferme Codeste nozze: e a lei le consigliava, Sol per camparne.

Cremete. Affè, che se la mente Non mi tradisce, o non mi ingannan gli occhi. Io veggo la nutrice di mia figlia.

Sofrona. (Da se) Nè si può aver contezza...

Cremete. Or, che mi fare?

Sofrona. (Da se) ... Di colui che n'è padre.

Cremete. Ho da accostarmele,

O da aspettar, per meglio intender pria Quel ch'ella dice?

Sofrona. (Da se) Almen, s'or lo trovassi,

Non avrei che temere.

È dessa. Io voglio

Parlarle.

Sofrona. Chi è costà?

Cremete. Sofrona.

Sofrona. E a nome

Chiamami?

Cremete.

Cremete. A me ti volgi.

Sofrona. Oh Dei! Stilfone

Veggio qui?

Cremete. No.

Sofrona. Tu il nieghi?

Cremete. Un po' ti scosta

In qua, Sofrona, pregoti, dall'uscio. Non ti venisse un'altra volta fatto, Chiamarmi con codesto nome. Sofrona.

E che?

In grazia, non se' tu quegli che sempre Hai detto d'esser?

Cremete.

Zitto.

Sofrona.

Che paventi

Da codest'uscio? Cremete.

Io tengo costà dentro

Una fiera mogliera. Ma, più volte

Già vel diceva, e indarno, di non spandere Con imprudenza questo nome, a fine Ch'alcuna moglie mia poi non venisse

A scoprir tutto.

Sofrona.

Or veggo, perchè noi

Misere mai trovarti non potemmo. Cremete. Ma, dimmi tu, che hai tu che far con quella

Casa, onde or esci? e di', dove son elle? Me misera!... Sofrona.

Cremete. Sofrona. Ch'è stato? vivon elle?

La figlia, sì. Ma la povera madre, Dal crepacuor fu in breve uccisa.

Cremete.

Cremete.

Oh! duolmi.

Ed io vecchia restando e abbandonata, Sofrona. Ed oscura, e indigente, maritai,

Il meglio ch'io poteva, la fanciulla A questo giovinetto; al padroncino

Di quella casa.

Ad Antifone forse?

Sofrona. Per l'appunto, a lui stesso.

Cremete. E come? ei dunque

Ha due nrogli?

Sofrona. Eh, tu sogni: una, e soletta Egli questa ha.

Cremete. Che è quell'altra dunque,

Che passa per parente? Sofrona. È questa appunto.

Che mi di' tu? Cremete.

Sofrona. Si è fatto a bell'apposta, Quel raggiro, affinch'egli aver potesse Questa sua amata senza dote.

Cremete. O Numi!

Spesso ci serve il caso meglio assai, Di quel che mai bramar uom si ardirebbe. Trovo nel mio ritorno collocata La figlia, appunto come, e a cui, volea.

Ciò ch'ambo noi con tutta l'opra nostra

Lavoravam, perchè seguisse, or segue Senza un pensiero minimo di noi. Per sola di lei cura.

Sofrond.

Cremete.

Or, vedi un poco Quel che s'abbia a far noi. Tornato è il padre Del giovanetto; e dicono per certo,

Ch'egli assai mal la piglia, questa cosa. Non ci pensate: non y'è rischio niuno.

Ma, pel Cielo e la Terra, ti scongiuro; Bada, che mai persona nol risappia,

Ch'è mia figlia costei.

Sofrona. Da me, no certo,

Nessuno il risaprà.

Cremete. Seguimi or dunque.

Discoprirotti il rimanente in casa.

# ATTO QUINTO.

### SCENA I.

# DEMIFONTE, GETA.

Demifonte. Gli è colpa nostra schietta, che ai bricconi
Torni lor bene d'esserlo, frattanto
Che noi di onesti e liberali il nome
Andiam cercando. E' si suol dir: se fuggi,
Non fuggir oltre casa tua. Poffare,
Bastava ben ricevere un affronto
Da cotestui; senza offerirgli ancora
Una somma così; perch'ei po' campi
Finchè gli caschi un altro stolto in mano.

Geta. Gli è verissimo questo.

Demifonte. Eh, la fan bene Quei soli omai che san del ben far male.

Geta. Verississimo.

Demifonte. Abbiam noi da pinconi Servito lui a maraviglia.

Geta. Solo,

Che noi possiam fidarci, ch'egli almeno Se la prenda costei.

Demifonte. Come? e su questo V'è dubbio alcuno?

Geta.

Affê, ch'io non so bene Che razza d'uomo ei sia; s'ei sia fermo

In quel ch'ei dice.

Demifonte, Oh oh! potrebbe forse

Mutarsi ?

Geta. Non lo so: ma, caso mai;

Demifonte. Farò, come il fratel mi disse;
Di trar qui la sua moglie, a fin che parli
Ella a costei. Tu, Geta, ad essa vanne,
E la previeni del venir dell'altra.

Cicta. Il disparte. A buon conto, trovato éssi il danaro
Per Fedria; e lite non si fa sin ora.
Si è provveduto anche per or, che messa
Non sia costei fuori di casa. O Geta,
Ma il fine poi di tutto ciò, qual fia?
Sempre ci stai nel rischio stesso: un debito
Non si paga con debiti; un respiro,
Indugia il mal, ma non lo toglie: Geta,
Se tu non badi, più incurabil sempre
Si fa la piaga. — Or n'andrò in casa, a Fania
Addottrinar, perch'ella di Formione
Non si spaventi, nè de' suoi discorsi.

### SCENA II.

# DEMIFONTE, NAUSISTRATA, POI CREMETE.

Demifonte. Or via, ti adopra al solito, Nausistrata, Perchè costei con noi si plachi, e faccia Spontaneamente ciò ch'egli è da farsi.

Nausistr. Io mi v'adoprerò.

Demifonte. Sì, tu mi ajuta Or con parole, come già poc'anzi Mi hai sovvenuto di denar.

Nansistr.

Ci ho gusto:
Spiacemi sol d'averti dato poco;
Ma del mi' uomo ell'è la colpa.

Demitonte.

Nausistr. Perchè assai male egli amministra i beni
Fatti dal galantuomo di mio padre:
A tempo suo, figurati, ei cavava
Due talenti d'argento, ogni anno, sempre,
Da questi istessi miei poderi. Or, yedi,
Da uomo a uom quel che ci corre!

Demifonte. In vero.

Talenti due?

Nausistr. Rotondi: e aggiungi, ch'erano Tutti a vil prezzo i generi in que' tempi.

Demifonte. Capperi!

Nausistr. Che ti pare?

Demifonte. Bene.

Nausistr. Un uomo Nata fossi pur io, ch'i' mostrerei...

Demifonte. Già lo so . . .

Nausistr. Per qual modo...

Demifonte.

Or via riserbati

Per aver fiato con costei; sì ch'ella,

Ch'è giovinetta, non ti stanchi il petto

Nel persuaderla poi.

Nausistr. Farò a tuo modo. Ma il mio marito, di tua casa uscirne

Veggo. Cremete. Ebben, Demifonte, s'è egli dato

Già il danaro a colui?

Demifonte.

Ci pensai subito.

Cremete. Vorrei di no. — Ma. oimè! vedo mia moglie. Detto ho più del bisogno.

Demifonte. E perche dato
Non vorresti il danaro?

Cremete. Eh. tutto bene: Sta benissimo tutto.

Demifonte. Or tu, che dici?
Parlato alquanto hai con costei? le hai detto.

Perchè non la vogliamo?

\*\*Cremete.\*\* Ho fatto tutto.

Demifonte. In somma, che dic'ella?

Cremete. Indur non puossi.

Demifonte. Come no? perchè mai?

Cremete. Perchè, l'un l'altro Troppo s'aman dayvero.

Demifonte. A noi, che importa

Cremete. Molto, c'importa. E inoltre, io scopro. Ch'ella è parente nostra.

Demifonte. Or, che? deliri? C'remete. Deliro, sì; ma pur, non parlo a caso:

Ritornati un po' in mente alcuni fatti...

Demifonte. Davver, se' tu in te stesso?

Nausistr. Oh, bada, in grazia

A non straziar la parentela.

Demifonte. Eh. giusto:

Che parentela?
Cremete. Credilmi, è parente:

Ma, lo scambiar del genitore il nome.
In errore t'indusse.

Demifonte. E che fors'ella Nol conosceva il padre suo?

Cremete. Mai sì.

Demifonte. Dunque, perchè lo scambiav'ella?

Credermi oggi, nè intendermi, non vuoi?

Demifonte. Se tu non mi di' nulla.

Cremete. Se non cessi,

Mi uccidi tu.

Nausistr. Che diancine è mai questo?

Demifonte. Affè, ch'io nulla intendo.

Cremete. Or via, saperlo

Vuoi tu una volta, e intenderla? per dio, Che più stretto parente di noi due,

Ella non l'ha.

Demifonte. Che sento? Oh Dei! Su tosto,
Andianne a lei: vo' che noi tutti a un tempo
Si venga di ciò in chiaro.

Cremete. Eh, no!

Demifonte. Ch'è stato?

Cremete. Mi dai sì poco credito?

Demifonte. Ho da crederla

Dunque così, senza cercar più innanzi?

Ebben, sia. Ma, che poi farommene io,
Di quella figlia dell'amico?

Cremete. È bene

Così.

Demifonte. Dobbiam noi congedarla questa? ¹¹
Cremete. Perchè no ?

Cremete. Perchè no?

Demifonte. Ma quell'altra, trattenerla?

Cremete. Appunto.

Demifonte. Or dunque puoi tu andar parlarle, Nausistrata.

! Dobbiamo noi congedarla dunque ? > — Cioè la figlia di Cremete, di cui i due Vecchi han parlato insieme altra volta, e di cui Cremete non vuole spiegarsi in presenza della moglie.

Forse la presente lezione rimane oscura, perchè quei « illa z e « hanc » non individuano abbastanza le persone. Onde si veda poi dal contesto, se

quest'altra lezione torna più chiara e verisimile.

Nausistr. Così, tornerà meglio,
Parmi, per tutti noi; che non far stare
Questa; perchè quell'altra, a prima vista,
Mi parve bella e onesta.

Demitonte. Or via, mi spiega:

Cremete. È dentro affatto

Mogliéma?

Demifonte. Dietro se, già chiuso ha l'uscio.

Cremete. O Giove! I Dei ci voglion bene: sai?

La mia figlia ho trovata, di già sposa

Del tuo figlio.

Demifonte. Ma come, esser può stato?

Cremete. Non è luogo sicuro or qui da dirtelo.

Demifonte. Entriam: su dunque.

Cremete. Ehi; neppur vo', che i nostri Figli, di questo ne risappian nulla.

# SCENA III.

#### ANTIFONE.

Antifone. Comunque vadan le mie cose, io godo Intanto pel fratel, che l'ha spuntata.
Quant'è da saggio, in tai piaceri il core Por, che se avversa anco ti fia la sorte, Ci si rimedj a poco costo! Appena Ebbe Fedria trovato quella somma, D'ogni impaccio egli usciva: io, distrigarmi A nessun patto posso da' miei guai; Che se il mio affar si cela, io sto in perenne Timor; se vien saputo, in ria vergogna.
Nè in casa or già ritornerei, se speme Non mi si aprisse di ottener mia donna.
Ma, dove mai raccapezzare or Geta,
Per saper, quando ei vuol ch'al padre io parli?

#### SCENA IV.

#### FORMIONE, ANTIFONE.

Formione. A se Ho toccato il danar; dato al sensale. Ciò che gli spetta: presami la moglie; E fatto sì, che a Fedria la sua Ben siasi sua, poich'ella è mancipata. Sol mi resta una cosa or, di sbirbarmela Per qualche giorno, e ber, lieto alle spalle De' vecchi.

Oh oh! Formione egli è. Che dici? Antifone.

Formione, Quel ch'i' dico?

Or che pensi, ch'a far abbia Antifone.

Fedria? In qual guisa a sazïar verrassi

Del suo amor, come il dice?

Formione. Ora a vicenda

Farà tue parti Fedria.

Antifone. Quai parti?

Formione. D'andar sfuggendo il padre. Egli ti prega, Che tu di nuovo assuma oggi le sue. Lui difendendo presso al padre. Ei pensa. Di godersela a mensa in casa mia: Frattanto ch'io farò pur correr voce D'essermen'ito in Sunio (e già lo sparse Geta così) per fare ivi la compra D'una servetta. A questo modo, i vecchi, Benchè qui non mi vedano, sospetto Pur non avran ch'io mi scialacqui il loro. Ma crocchiò l'uscio tuo...

Vedi, chi n'esce. Antifone.

Formione. Egli è Geta.

# SCENA V.

GETA. ANTIFONE, FORMIONE.

Geta. Oh Fortuna! Oh Fortunissima! Quante felicità, tutte ad un tratto, Accumulate in questo solo giorno Hai tu sul padron mio!

Antifone. Che diavol dice

Fra se costui?

Geta. Tu pur, Fortuna, hai tolto Ogni timore ed ogni incarco a noi Amici d'Antifone! — Ma, perdendo Io sto qui il tempo, in vece di buttarmi Il pallio in spalla, e correre a trovarlo Per raccontargli il tutto?

Antifone. Ai suoi discorsi.

Ci capisci tu nulla?

Formione. E tu? Antifone. Nïente. Formione. Io niente affatto.

dieta. Or dunque andronne quinci

Tosto al sensale: ivi e' son ora.

Antifone. Ehi. Geta.

Geta, Senza avolgersi) Elii tu. Gli è l'uso già, se qualcun corre Di richiamarlo indietro.

Geta. Antifone.

Geta.

Pur quanto sai, non mi rivolgo io certo.

Antifone. Non vuoi fermarti?

Geta. (Sempre senza volgersi) Battimi.

Antifone. Per dio.

> E come batterotti, se tu tosto Von ristai.

Familiar meco è costui. 1 Teta. Alle minacce, ch'ei mi fa. Vediamlo:

È egli quei ch'io cerco, o no? gli è desso,

Formione. Va. raggiungilo tu: ver noi ritrallo.

Antifone, (Raggiuntolo) Che fai tu dunque?

Geta. (Ritornando in scena) O, fra i viventi tutti.

Il più felice tu: che, senza dubbio, Antifon, tu de' Numi il favorito

Sei sovr'ogni altro.

Antifone. Vorrei, che ciò fosse:

Ma dimmi tu, perchè creder io 'l debba. Non ti basta il profumo della gioja? Geta.

M'ammazzi. Antifone.

Formione. Or via, tralascia queste baje:

Di' quel che rechi.

Geta. (Voltosi a lui) Oh! Formion, tu pure

C'eri?

Formione. Ci sono, sì: ma non finisci?

Dunque ascolta. Ti demmo appena dianzi Geta. Verso piazza i quattrini, a dirittura

Tornammo a casa: intanto, il padron m'ebbe

Mandato da tua moglie.

Antifone. Ed a che fare?

Geta. Lascio i prologhi, inutili oramai. Appena entrava io dalle donne, preso Dietro mi sento pel pallio, e tirato

Tanto, ch'io mi piegava a rovesciarmi.

<sup>1</sup> Ci vuole un gran palco, perche Geta possa correr tanto, e rimanere pure in vista d'Antifone. Ma può rispondere di dentro le scene, fingendosi ognor più lontano.

Mi volgo, è Mida il servicciuol; gli chieggo, Perch'ei mi tenga: dice, non potersi \*Aver accesso alla padrona: esservi entrato pria. Da Sofrona introdotto, il fratel stesso Del nostro vecchio; e starvi egli tuttora, Cremete, dentro con le donne, Udito Ch'i' ebbi ciò, della camera all'uscio Mi avvicinava adagio adagio in punta Di piedi; giungo, fermomi, non fiato, L'orecchio accosto spalancato, e bevo Tutti in tal guisa i lor discorsi.

Antifone. Oh bravo

Il nostro Geta!

Geta. Ivi una cosa udii. Veramente bellissima; sì bella,

Ch'io dal tripudio fui per gridar quasi.

Formione, Ed è.

Geta. Ad Antifene) Tu, cosa imagini?

Antifone. Non so.

Geta. Ell'è una cosa maravigliosissima: Il tuo zio, si ritrova essere il padre

Della tua moglie: di Fania.

Antifone. Oh! che dici?

Geta. Egli, già in Lenno, di nascosto visse Con la madre di lei.

Formione. Favole! e come Non conoscer suo padre potev'ella?

Geta. Credi pur, Formion, che v'era sotto Qualche ragione. E credi tu poi, ch'io Potessi appieno appien dall'uscio intendere.

Tutto quel ch'e' si dissero?

Formione. Ed io pure

Questa novella, anch'io, l'ho udita dianzi. Geta. Ti aggiungerò, per darle fede, alcune

Particolarità. Sen venne fuori

Lo zio di là; non molto dopo, insieme Col tuo padre tornatovi, rientrano

Dalle donne: ivi entrambi hanno conchiuso,

Che ti lascian padrone di tenertela. E finalmente, io son spedito in volta

Per trovarti, e condurviti. Antifone.

Malanno;

Che chiacchieri tu tanto? a bella prima Potevi dentro strascinarmi.

Geta. Andiamvi. Antifone. Formione.

Autifone. O Formion caro, addio.

Schiavo, Antifone.

È un bel caso, per dio. Ne godo molto Ch'abbian avuto tanta sorte a un tratto. Mi si appresenta or l'occasion perfetta Di bindolar questi due vecchi, e torre A Fedria il guai del raccozzar quattrini, E del dar quindi a' suoi compagni noja. Questo stesso danar, tal quale io l'ebbi. Sarà per forza a Fedria dato: il modo, Onde i vecchi costringer, già l'ho in capo. Or mi bisogna assumere altra faccia, Altro contegno. Ma appiattarmi voglio Per ora in questo chiassuolino; e quando Li vedrò fuor di casa, mostrerommi. Non ci vo' più alla fiera, com'io finsi.

## SCENA VI.

DEMIFORTE, FORMIONE, CREMETE.

Demitonte. Io ne ringrazio grandemente il cielo, Fratel mio, poichè questa c'è ita bene. Or dobbiamo al più presto ritrovare \*Quel Formïon, per rïaver le nostre Mine trenta, pria ch'egli ce le mangi.

Formione. (fingende non vederli) Vedrò s'è in casa Demifonte, a fine...

Demitonte. Noi venivam da te, Formione, appunto.

Formione. Per questa stessa mia cagion voi forse?...

Demifonte. Sì, per la stessa.

Formione. Io mel pensava. Or, che?

Da ridere: temete voi, ch'io mai Mancar potessi alla parola mia? Ah! per quanto i' mi sia pur poveretto, Finora pur, mi è stata a cor la fede Sovr'ogni cosa.

('remete. (A Demifonte, di Fania) Di', non l'hai trovata, Qual io detto ti avea, modesta e bella?

Demifonte. E come!

Formione.

Io dunque, o Demifonte, a voi Veniva a dir, ch'io mi sto bello e pronto, A pigliar moglie a piacer vostro, e tosto. Ch'i' ho posposto ogni mi' altro affare, Come i' 'l dovea, veduto ch'ebbi, voi Essere in ciò sì caldi.

Essere in cio si caidi

Demifonte.

Ma, Cremete

Mi ha sconsigliato dal darti tal moglie:
Schiamazzo grande (ei dissemi) farebbesi,
S'io te la dessi. Innanzi, quando farsi
Ciò potea con decoro, non l'hai data;
Il volerla or, qual vedova, cacciare
Di casa, è una viltà; diceami in somma
Cremete appunto le ragion tue stesse.

Da te dettemi dianzi.

Formione. Alteramente,

Mi par, che mi sprezziate, e canzoniate.

Demifonte, Come ciò?

Formione. Mel domandi? perchè in moglie Così più non potrei nè l'altra avermi. Se mi togliete or questa. Con qual viso Volete voi ch'io torni ora da quella,

Che trascurata ho dianzi?

Cremete.

Suo mal grado, Antifon torsela vede. —

Di' su; tu pur favellagli. (A Demifonte sommesso)

Demifonte. Dirogliene. —

Eppure il figlio, mal suo grado il veggo Risolversi di perder la sua moglie. Tu dunque, in grazia, Formïon, va in piazza: E riportami, o fammi in mia ragione Il danaro riscriver, ch'io ti diedi.

Formione. Quel danar, ch'io già volsi ai creditori?

Demifonte. Come farassi, dunque?

Formione. Se vuoi darmi

La moglie che hai promessa, me la prendo:
Ma se poi vuoi tenertela, ch'io tengami
La dote, è giusto, o Demifonte: ch'io
Non ho per voi da rimanermi in asso;
Quand'io, pel rispetto che ho per voi,
Ho rotto con quell'altra, che a me dava
La stessa dote per l'appunto.

Demifonte. Eh, vanne,

Va in malora una volta, con codeste Tue parolone: spiantataccio; or credi Ch'io non conosca e te, e i fatti tuoi?

Formione. Ma voi mi provocate.

Demifonte. Che vuoi dirmi?

La piglieresti, forse tu, se data Ti veniss'ella? Formione.

Or, fanne prova.

Demifonte.

Il figlio.

Ad abitar con essa indotto l'hai.

Tu, mezzano,

Formione. Che favole son queste?

Demifonte. Or via mi rendi il mio danaro.

Formione. Or via.

La moglie mia mi rendi.

Demifonte. Va in giustizia. Formione. In giustizia? per dio, ci vo davvero. Se voi seguite ad essermi importuni.

Demifonte. Che farai tu?

Formione. Quel ch'i' farò? voi forse Vi credete, ch'io sappia sol le cause Patrocinare delle non dotate: Ma soglio anche le parti pigliar spesso

Delle dotate donne.

Cremete. A noi, che importa Di tal cosa?

A voi, nulla. — Io qui conosco Formione. Una certa, il di cui marito in moglie...

Cremete. Ehi.

Demifonte. Ch'è ciò?

Formione. ... Presa in Lenno un'altra s'ebbe.

Cremete. E' mi annichila.

Formione. Ed egli, ha da codesta Moglie aggiunta, una figlia, che educando Sta di soppiatto.

Cremete. Io son spicciato.

Formione. Vera moglie, narrar mi appresto il tutto.

Cremete. Pregoti, non lo fare.

Formione. Oh oh! tu forse

Sei quel marito? Ei si diverte. Demifonte.

Cremete. Or via.

Noi ti assolviamo.

Formione. Ciarle.

Cremete. Che vuoi tu? Noi ti lasciam le nostre trenta mine.

Formione. Ben v'intendo: ma voi (malanno!) a che Mi andate sempre corbellando voi. Coll'ondeggiar puerilmente inetti? Voglio, non voglio; e poi da capo, voglio; E da capo, non voglio: piglia, dammi;

L'ho detto, non l'ho detto, è fatto, è fatto.

Cremete. In qual modo, e da chi, può aver costui Ciò risaputo?

Demifonte. Altro non so, fuorch'io Sicuramente a nessur mai nol dissi.

Cremete. E' mi pare un portento, affé dei Numi.

Formione. (Da se) In suggezion gli ho messi.

Demifonte.

Che costui a truffar tal somma ci abbia,
Canzonandoci in guisa sì sfacciata?

Meglio, farci accoppare. Or, metti fuori
E presenza di spirito, e virile
Animo. Il vedi, omai la tua magagna
È pubblicata; asconder non la puoi
A tua moglie; sicchè, quel ch'ella udrebbe
Da qualcun altro, è meglio dirgliel noi,
Con più pace, o Cremete. A nostro modo
Potrem poi quindi vendicarci appieno

Formione. (Fra se)

Che s'io non bado a me, m'invischian questi:

Dritto alla vita vengonmi.

Cremete. (A Demifonte) Sol temo, Che placarsi non voglia ella.

Di codesto sozz'nomo.

Demifonte. Coraggio:
Rappattumarti con tua moglie io voglio,
Cremete; e fatto mi verrà, poich'ella

Vede esser morta di costei la madre.

Formione. Così voi dunque mi trattate? astuti
Nell'assalirmi, certo, assai. Ma, a lui
Non fia che ad util torni, o Demifonte,
Il mal che voi mi fate. Per l'appunto,
Tu a tua posta in viaggio fatto avrai
Tutte le voglie tue; le corna a josa
Alla tua vera moglie poste avrai,
Senza un pensier pigliarti d'essa al mondo;
Ed or, con quattro preghi, assolto e puro
Le apparirai davanti? Affè, ch'io voglio
Così insatanassartela, che mai,
S'anco in lagrime tu liquefacessiti
Tutto, no mai placarla tu non possa.

Demifonte. Che ti diano il malanno quanti sono
Iddii nel cielo, e Iddee! ch'ad esser v'abbia
Uom sì sfacciato al mondo? Non fia 'l meglio
Far dar pubblico bando a cotal birbo,

E piantarlo in qualch'isola deserta?

Cremete. Io sono a tal partito, che con esso Non so assolutamente che mi fare.

Demif. (Afferrando Formione) Io 'l so che farmi. Andiamcene in giustizia.

Formione (Medelosi In giustizia? qua qua risponderovvi.

In casa vostra.

Demifonte. Nol lasciar, rattienlo; Finch'io di casa abbia qui i servi.

Cremete. Io solo Nol posso quasi... Spicciati.

Formione. Un oltraggio

Ei dee scontarmi.

Cremete. Al tribunal ricorri.

Formione. E un altro, tu, Cremete.

Demifonte. (Al servo ch'esce) Trai costui.

Formione. Così trattate? Or sì, davver, m'è d'uopo Strillar forte. Nausistrata, vien fuori.

Cremete. Quella boccaccia turagli.

Demifonte. Il ribaldo:

Vedi forza, ch'egli ha.

Formione. Dico, Nausistrata.

Cremete. Vuoi tu tacerti?

Formione. Ch'io mi taccia? Náau...

Demifonte. Al sero S'ei non vien teco, dagli nella pancia De' pugni.

Formione. Un occhio anco cacciar mi fate:

Troverò mezzo io pur di vendicarmi.

### SCENA VII.

# NAUSISTRATA, CREMETE, FORMIONE, DEMIFONTE.

Nausistr. Chi mi chiamava?

Demifonte. Oimè!

Nausistr. Quale scompiglio,
Marito mio, di grazia, è questo mai?

Formione. A tremete Or via, perchè t'ammutolisci tu? Nausistr. Chi è costui? Non mi dai neppur risposta?

Formione, Ch'ei ti risponda ? ei neppur sa, per dio,
Doy'ei siasi.

Cremete. Mogliéma, or bada bene, Non dare in nulla a costui fede.

Formione. Vagli
Tu, donna, accanto, e piglialo per mano:

S'ei non è tutto gelo, e tu mi ammazza.

Cremete. Bugiardo.

Nausistr. (Memete) Cos'è dunque? che dic'egli?

Formione. L'udrai, se m'odi.

Cremete. E a crederlo pur duri?

Nausistr. Che gli ho da creder io, se nulla ci disse?

Formione. Pover'uomo, ei delira di paura.

Nausistr. Ma certo v'è un perchè, del tuo pur tanto Tremare.

Cremete. Io tremo?

Formione. Ebben, se tu non tremi, E s'io sono un bugiardo, tu gliel narra,

Tu, quel ch'è stato.

Demifonte. Temerario; ch'egli

Formione. Or via, abbastanza,
Troppo omai, prese hai del fratel le parti,
O Demifonte.

Nausistr. Via, narra, o marito.

Cremete. Ma . . .

Nausistr. Che ma?

Cremete. Non dee dirsi.

Formione.

Non de'; ma ben da lei saper si dee.

In Lenno...

Cremete. Olà, che dici?

Demifonte. Non ti taci?

Formione. Di nascosto da te...

Cremete. Son spiccio; oimè!

Formione. Si pigliava egli un'altra moglie.

Nausistr. Il cielo

Non voglia mai, marito mio.

Formione. Gli è certo, Certissimo.

Nausistr. Me misera!

Formione. Ed anzi, èbbene Una figlia, cresciuta grande e grossa, Mentre tu credulaccia stai dormendo.

Cremete. Or, che farò?

Nausistr. Che iniquità è mai questa?
Oh giusti Dei, qual reità!

Formione. La cosa È, qual ti narro,

Nausistr. È stata fatta mai, Ai nostri dì, maggior scelleratezza? Veh quai mariti! e' si fan vecchi solo, Quando han che far colle lor vere mogli. — Io te interpello, Demifonte; ch'emmi Stomachevole or troppo il trattenermi A parlar con lui stesso. Ell'eran dunque Queste le belle e sì frequenti gite, E le sì lunghe dimoranze in Lenno? Quest'era, questo, l'allegato sempre Scarso prezzo dei generi, per cui Tornavan mezze le mie entrate appena?

Demifonte. Non ti nego, Nausistrata, ch'ei v'abbia Colpa in ciò; ma ella è tal, da perdonarsegli.

Formione. (Da se) Che interceder? gli è morto.

Demifonte. Ei. no, nol fece.

Nè per disprezzo, nè per odio tuo.
E' saran quindici anni ad un bel circa,
Che un dì, preso dal vino, ir si lasciava
Con codesta donnuccia, una sol volta;
E subito nasceane la fanciulla.
La madre è morta; sicchè, tolto è via
Tutto il guai dell'affare. Onde, ti prego,
Come ti acqueti ad altre cose tante,
Di acquetarti anco a questa.

Nausistr.

Ed a che? così fosse vero pure,
Che fosse questa l'ultima! Or, che debbo
Aspettar da costui? ch'ei rinsavisca
Per l'invecchiar? egli era forse allora
Un bimbo, née? bastasse l'esser vecchio,
Per vergognarsi! Ed io, credi tu forse,
Demifonte, ch'io d'anni e di figura
Vada ogni dì facendomi più al caso,
Per fargli gola? Invano parli: ah, nulla
Debbo di buono aspettar più da lui.

Ch'io mi acqueti?

Formione. (la se) Ai funerali di Cremete omai
Chi vuol assister, venga; ch'egli è tempo.
Così li tratto: a stuzzicar Formione
Altri si provi: ei rimarrà accoppato,
Come ho costui. Quand'anche della moglie
Ei torni in grazia, egli è punito bene:
Per quanto ei viva, ell'ha materia sempre
Da sturargli l'orecchio.

Nausistr.

Ma, forse io Mi meritava un simil trattamento; Sì, eh? Che vuoi ch'io narri, o Demifonte, Ad uno ad un tutti i risquardi, e tutte Le buone grazie mie pur per costui?

Demifonte, Oh, queste poi ben le so tutte: è vero.

Nausistr. Io 'l meritava dunque?

Demifonte. Oh, niente affatto:

> Ma pur, quando tu omai co' tuoi rimbrotti Far non puoi che non sia quel ch'è pur fatto. Perdonagli: ei ten prega: egli si accusa: Egli si ammenda: or che vuoi più?

Formione, (Da se) Ma pure, Pria che costei faccia la pace, io voglio Pensare a me, ed a Fedria. — Nausistrata, Pria che tu a caso una risposta facci Su ciò, sentimi pria.

Che hai tu da dirmi? Nausistr.

Formione. Trenta mine con arte io gli scroccai, Per darle al figliuol tuo; che ad un sensale Diedele in prezzo dell'amante sua.

Cremete. Oh! che di' tu?

Nausistr. Ti pare a te poi cosa Indegna tanto questa? un tuo figliuolo Giovanettino, procacciarsen'una, Quando hai di mogli un pajo tu? Vergogna!... Con che faccia ardirai lui garrir tu? Rispondimi.

Demifonte. Ei farà tutto a tua voglia. Vansistr. Anzi, a dirtela schietta, io nè perdono, Nè promessa gli do, nè a te risposta, Fin ch'io non ho visto il mio figlio. Al suo Parere io vo' rimettermi a puntino.

Formione. La sai lunga, Nausistrata; sei donna Di gran vaglia.

Nausistr. Ti basta? Formione. Anzi, men vado Contentone; più assai ch'io nol sperava.

Nausistr. Tuo nome? in grazia.

Formione. Il mio? Son Formione,

Di tutta casa vostra amico vero: E amicissimo poi di Fedria tuo.

Formione, d'ora innanzi, affè, quant'io Nausistr. Più 'l potrò, farò tutto quanto vogli.

Formione. Troppa bontà.

Nausistr. Tuo merito, per dio. Formione. Per la prima, vuoi tu far oggi cosa,

Nausistrata, che a me gran piacer dia,

E che al marito tuo pizzichi forte?

Nausistr. Anzi.

Formione. Alla cena invita me tu dunque.

Nausistr. Affè, t'invito, veramente.

Demifonte. Entriamo.

Nausistr. Vien dentro, via. — Ma dove Fedria stassi,

L'arbitro nostro omai?

Formione. Farò, ch'ei siavi. — Voi, spettatori, addio: battete a palma.



# PERSONAGGI.

BACCHIDE, MERETRICE.
LACHÉTE, VECCHIO.
MIRRINA, MADRE DI FILOMÉNA.

PANFILO, MARITO DI FILO-MÉNA.

PARMÉNONE, SERVO.

FILOTI, MERETRICE.
FIDIPPO, PADRE DI FILO-

MÉNA.

SOSIA, SERVO.

SOSTRATA, MADRE DI PAN-

SIRA, VECCHIA.

FILOMÉNA, / Che non parlano.

# ATTO PRIMO.

### SCENA I.

#### FILOTI, SIRA.

Filoti. Sira, affè, che ben pochi amanti fidi
Toccano in sorte alle sgualdrine. Quanti
Giuramenti non fea Panfilo a Bacchide,
Sì sacrosanti, e tanto ripetuti,
Che niuno avria potuto creder mai,
Che, vivent'ella, Panfilo ammogliarsi
Nè vorria, nè potria! Per l'appunto,
Ecco ch'egli ammogliossi.

Sira. E per l'appunto, Questa è cagion ch'io sempre te la prédico,

Di non aver pietà di amante niuno, E di spogliarne quanti tu ne afferri, E pelarli, e spolparli, e divorarli.

Filoti. Che a toccar non me n'abbia un qualche opimo?

Sira. A te; no: perchè sappi, che ciascuno
Che ci vien, si prepara così bene
A lusingarti co' suoi vezzi, ch'abbia
Egli a goderti poi pel meno costo
Che possibil saragli. Or tu in costoro
Non volgerai le loro insidie stesse?

Filoti. Eppur, l'è villania trattarli tutti A questo modo.

Sira.

È villania fors'ella
Il vendicarsi de' nemici? il porli
Ne' lacci, in cui farti incappar vuonn'essi?
Meschina me! che non ho io piuttosto
Questa tua giovenil bellezza? oppure,
Che non hai tu quest'alto mio pensare?

# SCENA II.

#### PARMENONE, FILOTI, SIRA.

Parmen. (Achiè deute) Se mai mi cerca il vecchio, digli ch'io Andava al porto per saper l'arrivo Di Panfilo. M'intendi, o Scirto? digliene, S'ei di me chiede: ov'ei non chieda, taci; Ch'io mi riserbi per un'altra volta Questo pretesto da allegargli poi. — Ma veggo io bene or Filoti? di donde Vien ella mai? — Filoti, addio.

Filoti. Buon giorno,

Parmenone.

Sira. Parmenone, per dio,

Sii il ben venuto,

Parmen. E tu, per Giove, o Sira.

Dimmi, Filoti, or dove sì gran tempo
Te la godevi tu?

Filoti.

Me la godeva

Male davver, che quinci io me n'andava
In Corinto, portatavi da un duro

Militaraccio; ed ivi, un pajo d'anni,
Che mi son parsi un secolo, toccommi
Di sciropparmel poi; misera me!

Parmen. Davvero sì, ch'io 'l credo che tu spesso Atene là desiderato avrai, Del tuo avviso pentita.

Filoti.

Oh! non può dirsi,

Quant'io ognor sospirassi di tornarmene;

Di piantar là il soldato, e di vedervi,

E di tornare ai nostri usati lieti

Conviti qui. Ch'io là, non mi attentava

Neppur parlar, se non a sesta, e al modo

Di quel tiranno.

Parmen. E un bel maestro avevi, Un Centurione, del parlare a sesta.

Filoti. Ma, che negozio è questo, che narravami
Bacchide or dianzi in casa? io non credeva
Possibil, no, che Panfilo piegarsi
A pigliar moglie si potrebbe, mai;
Vivente pure Bacchide.

Parmen. Pigliarla? Filoti. Che? non l'ha presa ei forse?

Parmen.

Ei sì, l'ha presa:

Ma pur non l'ha; che queste nozze molto Mi tentennano.

Filoti.

Ah, voglia così il cielo, Se ciò giovar può a Bacchide. Ma, come Poss'io ciò creder? dimmelo. Parmenone.

Parmen. Non fa bisogno dirtelo: tralascia D'interrogarmi in questo.

Filoti.

Sarà forse, Perchè nessuno lo risappia: oh questa Poi, te la chiedo (il ciel così mi assista!) Non per andarla a spandere, no certo; Ma per goderla tacita in me stessa.

Parmen. Mai non saprai pregarmi così bene, Che alla tua discrezione io pur m'induca A fidar le mie spalle.

Filoti.

Ebben, nol dire: Fors'io nol veggo, che tu assai più voglia Di dirmel hai, che non d'udirti io l'abbia?

Parmen. La dice il vero: la più gran mia pecca È il chiacchierare. — Se mi dai parola Di tacerti, dirottelo.

Filoti.

In te stesso Or ben tornato sii. Ti do parola; Di' su.

Parmen.
Filoti.
Parmen.

Mi ascolta.

Non mi muovo. Sappi,

Ch'egli era innamorato più che mai Della Bacchide Panfilo, nel punto Che incominciava a stuzzicarlo il padre Di pigliar moglie: e gli dicea le solite Cose dei padri: ch'ei sentiasi vecchio: Che aveva in lui l'unico figlio: in esso Della vecchiaja sua starsi l'appoggio: E cose tali. Panfilo, alla prima, A dir di no: ma più incalzandol sempre Il padre, gli entrò in dubbio il giovanetto, Se alla ragione od all'amor dovesse Darla pur vinta. Al fine, picchia picchia, A forza di nojarlo vinse il vecchio; E gl'impalmò la figlia del vicino. Fin lì, tal cosa a Panfilo non parve Gravosa più che tanto; ma poi, quando Vide sul serio preparar le nozze,

E senza indugi omai venuto il giorno
Di doversela torre; allor si prese
Un crepacuor si fatto, che la stessa
Bacchide sua, vedendolo in tal stato,
Ne avrebbe avuto compassione. Ogni ora
Ch'ei potea un po' star solo, mi chiamava,
E mi dicea: « Parmenone, son morto:
« Che ho fatto io mai? dove mi son io stesso
« Precipitato? ah, non potrò, Parmenone,
« Reggerci, no: me misero! son morto. »
Sia maladetto, con la sua insistenza,
Quel brutto vecchio di Lachete!

Filoti.

Parmen.

Ei si piglia la giovine; conducela
Per moglie in casa; ma, la prima notte,
Non le tocca nè un dito: la seconda.

Nè un dito.

Filoti.

Che novella? un giovanotto,

Che ha ben bevuto, e che si trova in letto,

Una vergine, nulla le direbbe?

Eh, son favole mere: io non le credo.

Parmen. Favole a te, parer denn'elle, è vero;
Che quanti a te degli uomini ne viene,
Tutti smanian per te; ma, a mal suo grado,
Aveala presa Panfilo

Aveala presa Panfilo.

Che uscinne

Di questo poi?

Parmen.

Dopo alcun giorno, m'ebbe
Panfilo a se soletto fuor di casa,
E mi narrò ch'ei non l'avea toccata
Punto punto: che prima di pigliarsela,
Sperato avea potercisi avvezzare.

« Ma, a dirtela, Parménone, una moglie
« Che ho risoluto non tenermi a lungo,
« Il farne giuoco, ed abusarne, ed altra

« Restitüirla ai suoi da quel ch'io l'ebbi, « Non è per me da galantuomo, e nuoce

« Alla donzella anco non poco. »

Filoti. È un tratto

Di casto e onesto giovine.

Parmen. « Nè puommi

« Giovare, il metter fuori or queste cose:

« Per altra parte, il renderla ai parenti

« Senza poter di nulla pur tacciarla,

« Gli è villania. Sperando io dunque stommi,

« Che nel convincersi ella che passarsela « Bene con me nol potrà mai, pigliarsi « Vorrà da se d'andarsene il partito. »

Filoti. Che facev'egli intanto? frequentava Bacchide ancora?

Parmen.

Giornalmente. Ma,
Come accade, la Bacchide vedendo
D'averlo mezzo, gli si fea superba
E capricciosa ogni dì più.

Filoti. Dovea Così avvenir; non mi stupisce punto.

Parmen.

Questo proceder suo gran dissapori Mise tra loro : e Pantilo frattanto Andò imparando a ben conoscer prima Se stesso, e ad apprezzare al giusto peso E l'amica, e la moglie, dai diversi Costumi d'ambe. Questa ch'è ben nata. Vereconda e modesta assai mostrossegli: Tutto pativa e le freddezze, e' sgarbi Del marito, e studiavasi a celarli. Panfilo, in parte vinto da pietade Per la moglie, inasprito in parte dalle Stravaganze di Bacchide, bel bello E' sdrucciolò di mano a questa, e volse Il suo amor nella moglie, il cui carattere Si confacea col suo. A morir viene In quel frattempo in Imbro un lor parente, Uomo attempato, a cui di legge eredi I padron diveniano. Ivi il padre Manda Panfilo tosto, a forza quasi, Perch'ei già incominciava a amar la moglie. Con la Suocera ei lasciala: che il vecchio Si confinava in villa, donde ei torna In città ben di rado.

Filoti. Ebben, finora

Parmen. Or sentirai. Da prima, un po' di giorni Se la passavan sufficientemente
Le due donne fra loro; ma ben tosto
La Nuora prese Sostrata in tal ira
Che non può dirsi: benchè mai, nè liti,
Nè ricorsi facesser niuna d'esse.

Filoti. Che fecer dunque?

Parmen.

Ogni qual volta Sostrata Veniva dalla Nuora per parlarle,

Questa tosto mostravale le reni, E la piantava là. Fin che un bel giorno La giovane si finse esser chiamata Dalla sua madre a un sagrifizio in casa. V'andò: vi stette, anche assai giorni; a segno. Che rimandò la Suocera per essa. La Nuora fe' risponder non so quale Pretesto da non muoversi: da capo Quella, a farla intimare: a negar, questa: Manda, rimanda, e' fu risposto al fine: Ch'ella era inferma. Subito, a vederla Portavasi la Suocera: ma ammessa Non vien dentro. Saputosi dal vecchio, Ei tornò jer di villa per ciò appunto; E fu dal padre della Nuora. Or quello, Ch'abbian fatto fra lor, nol so per anco: Ma son bramoso udir, che n'abbia a uscire: Ecco, or sai tutto: io vommen, dove andava. Ed io pur vo' pe' fatti miei: ch'i' ho, dato

Filoti.

Appuntamento a un forestiere.

Parmen.

Il cielo Buona messe ti dia.

Filoti. Parmen. Buon dì.

Buon anno.

# ATTO SECONDO.

# SCENA I.

LACHETE, SOSTRATA.

Poffar di tutti i Numi, che mai razza Lachete. È ella questa, delle donne? quale Fra lor congiura è questa mai? che tutte A voler abbian parimente tutte Un numero di cose, e a non volerne Cert'altre? nè trovarsene debb'una, Che un po' si scosti dal genio dell'altre? Le Suocere son tutte indiavolate Contro le Nuore a un modo. A un modo tutte Le mogli son contro i mariti: tutte Son ostinate a un modo. In una stessa

Scuola mi paion elle addottrinarsi Nell'arte del mal fare. E la maestra Di tale scuola, ell'è la mia, senz'altro,

Sostrata. Misera me, ch'or incolpata vengo,

Nè so di che.

Sostrata.

Lachete.

Lachete. Nol sai?

> No. mio Lachete. Nol so: così m'amin gl'Iddii: così Ne sia concesso il trarre insieme tutta

La vita nostra!

Me ne guardi il Cielo! Lachete.

Sostrata. Che tu a torto m'incolpi, il saprai poscia. Eh, so, T'incolpo a torto? havvi strapazzi. Che non ti sian dovuti? a te, che tutta La nostra casa, e meco anco te stessa Disonori, ed al figlio tuo prepari Giorni di pianto? Ed i parenti nostri, Tu ce li fai tutti nemici, quelli Che appunto al figliuol nostro han la lor figlia Affidata, credendol degno d'essa, Tu sola, al certo, quella sei che viene A guastar tutto col tuo mal talento.

Io, eh? Sostrata. Lachete.

Tu, donna, sie, che me del tutto Hai per un sasso, e non per uomo. Forse, Perch'io soglio abitarmene in campagna, Vo' vi credete ch'io non sappia il come Vive in città ciascuna di voi altre? M'è assai più noto quel che si fa qui. Che dove io me la passo: perchè appunto Il mio credito fuori si mantiene A misura che in casa si mantiene Buon contegno da voi. Da bella prima, Seppi che Filomena aveati presa In odio; e questo non mi stupì nulla: M'avria bensì stupito, s'ella in odio Non ti avesse pigliata. Ma non volli Creder, che tutta la mia casa in ira Le fosse entrata a un tempo: che se questo Io lo sapea, per certo ella sarebbe Rimasta in casa, e fuori itane tu. Vedi, Sostrata, vedi, quanto a torto Questi rancor mi dai. In villa io solo Mi ritirava, per lasciar voi altre Godervela in città, mentr'io agli affari

Baderei: più del giusto, e più di quello Che gli anni miei comportano, mi diedi A faticar, perchè l'entrata nostra Bastar potesse all'oziose spese Vostre donnesche: e in cambio di mie tante Cure, tu non pensasti a far ch'io almeno Nessun dolor domestico mi avessi?

Sostrata. Affè, ch'io parte in ciò non ho, nè colpa. Moltissim'anzi. Qui rimasta sola Lachete. Sei tu. Sostrata: in te sola sta tutta La colpa. Quand'io tolto ogni altra cura V'ebbi, a te stava il badare alla casa. Non è vergogna fradicia, una vecchia Ir bisticciando con una ragazza? Via di' su, ch'anco in ciò la colpa è sua.

Sostrata. No, mio Lachete, no; non dico questo. Lachete. Lode agli Dei, ne godo; pel tuo figlio:

Che già, per te, ben so che hai bel peccare, Non puoi farti peggiore.

E chi sa, forse, Sostrata. S'ella finto non ha quest'odio mio,

Per starsene più a lungo con sua madre? Che di' tu? non è prova del contrario, Lachete. Che niun di casa loro jer ti volle Intromettere ad essa?

E' mi fu detto Sostrata. Ch'ell'era stanca assai; che sol per questo Io non veniva ammessa.

Ell'era stanca. Lachete. Certo; di te, più che d'ogni altra cosa; Nè stimo ch'ella abbia altro mal che questo. Ed ha ragion: che tutte voi vi siete D'una stampa; volete che si ammogli Il figlio: e a patti, quali a voi più piace; Spinti appena li avete a torsi moglie, Li spingete a cacciarla.

#### SCENA II.

### FIDIPPO, LACHETE, SOSTRATA.

Fidippo. (Parlando dentro) Filomena, Bench'io mel sappia, che sforzarti posso Ad obbedirmi: in me l'amor paterno Pur la vince. Non voglio contradirti;

Farò a tuo senno.

Luchete.

Ecco Fidippo appunto. Da lui saprò la verità del fatto. Fidippo, io so benissimo che tutti Mi tengon per uom mite assai co' miei; Non però a segno, che la bontà mia Venga a guastare i lor costumi. A guesto Modo fossi pur tu! che in nostro e tuo Pro tornerebbe. Ma, ti veggo appieno Dalle tue donne or soggiogato.

Fidippo. Lachete.

Eh, giusto. Jer da te fui, per parlar di tua figlia; Dubbio ci venni, e dubbio me n'andai. Non istà bene ciò; se parentela Vuoi perpetua fra noi, non dei nel core Chiuder gli sdegni; se è da noi la pecca, Spiegati tu; discolperemci; ovvero L'emenderemo noi, stando al tuo stesso Retto giudizio. Ma, se la mia Nuora Voi vi volete ritenere in casa Sol perch'è inferma, in questo poi, Fidippo, Tu mi fai torto: temi tu, ch'ell'abbia Ad esser trascurata in casa mia? Benchè tu le sii padre, affè che in questo Poi non ti cedo; che, in volerla sana, Tu vi ti adopri più di me. Le voglio Anche tanto più ben, quanto più cara So che la tiene il figlio mio: per esso Dunque il fo doppiamente. Emmi ben noto, Che dov'egli il risappia, assai per male Si terrà questo fatto. Indi mi studio Ch'ella in casa rientri anzi ch'ei torni. Lachete, e il benigno animo, e la tua Esattezza conosco: e non fo dubbio. Che quanto dici sia come tu il dici. Vorrei, tu pure in me credessi: ch'io,

Fidippo.

Perch'ella a voi ritorni, in ogni modo M'ingegno, quant'io posso.

Lachete.

Ma, sì poco Perchè puoi tu? Forse nol vuoi? fors'ella Qualche cosa rimprovera al marito?

Fidippo.

Niente affatto: che quando daddovvero Io mi ci posi, e al fin sforzarla volli A ritornare, ella a pregarmi diessi. A scongiurarmi, ad attestar, che in casa

Vostra ella regger non ci può, se pria Non fa ritorno Panfilo. Qualch'altro Forse le spiace: io poi, son nato buono: Non posso a' miei dar de' disgusti.

Lachete. Ehi, l'odi,

Sostrata, tu?

Sostrata. Misera me! Lachete. Dunque ella

Sta fissa in ciò?

Fidippo. Per ora, certo, pare. Vuoi tu altro da me? perch'io mi debbo

Rendere al foro omai.

Lachete. Ci vengo anch'io.

## SCENA III.

#### SOSTRATA.

Sostrata. Affè, per certo, che a gran torto siamo Del par noi tutte odiate dai mariti, Per poche che sel meritan, facendo Danno alla fama nostra. Così Giove M'abbia in sua cura, com'io son del tutto Innocente di quanto ora ei mi accusa. Ma, non è lieve il discolparsi: tanto È radicata quest'opinione, Che sian tutte le Suocere veleni. Io. no. per certo: che codesta Nuora La trattai sempre come propria mia Figliuola; e non so come, or mi si affibbi Simil taccia. Tornasse almeno il figlio! Ch'io non bramo altro, che il di lui ritorno.

# ATTO TERZO.

### SCENA L.

PANFILO, PARMENONE, MIRRINA,

Panfilo.Non credo che Amor mai desse a niun'altri Più amarezze, che a me. Io son pur misero! A cotal vita io dunque riserbarmi Volli? con tanta brama a un tal ritorno

Io m'adoprai? Ricovro or forse in casa? Ogni altro estero luogo ora non m'era Migliore stanza, che in mia propria casa Tornar, per ritrovarmivi pur tanto Infelice? Che almen, quando ci deve Pure accader da qualche parte un qualche Sinistro, il tempo che ci corre in mezzo Pria di saperlo, egli è guadagno vero.

Parmen.

Panfilo.

Eppur, così, tu troverai più tosto Da uscir di questi guai. Se non tornavi. Questi sdegni sarian cresciuti molto: In vece ch'ora, entrambe rivedendoti. Suggezion di te, Panfilo, avranno, Chiarire il fatto, acquetar l'ire, e farle L'una coll'altra ritornare in pace: Ciò farai tu, più facilmente assai Di quel che tu tel pensi: e' non è nulla. Che mi consoli tu? chi v'ha nel mondo Più misero di me? Pria ch'i' pigliassi Questa moglie, occupato in altri amori Aveva io 'l core: e tutti il san, nè d'uopo Fa ch'io 'l dica, quant'io di ciò soffrissi, \*Eppur, mai non mi ardii di ricusarla, Poichè il padre volea darmela a forza. Appena io cominciavami a staccare Dalla prima, e mi dava di buon core

Ayeva io 'I core: e tutti il san, nè d'uopo Fa ch'io 'I dica, quant'io di ciò soffrissi.

\*Eppur, mai non mi ardii di ricusarla, Poichè il padre volea darmela a forza. Appena io cominciavami a staccare Dalla prima, e mi dava di buon core Ad amar la mia moglie; ecco, che nasce Un diavoléto, che a sturbarmen'entra. Ch'io certamente in questo affar la madre O la consorte trovar debbo in colpa; Il che chiarito, ch'altro allor mi avanza Fuorchè continui guai? Che della madre I torti, il sai, de' tollerar buon figlio: Ed alla moglie, trovomi obbligato Molto, per la bell'indole, con cui Ella da prima, senza mai parlarne, Soffrì mie tante manieracce e sgarbi. Bisogna pur, Parmenone, che qualche Gran cosa, non so qual, tra lor venisse A guastar l'armonia, ch'era durata

Parmen.

Piccola cosa Anzi sarà: che, ragionar nel vero Ove tu vogli veramente, l'ire, Benchè il più delle volte somme sieno,

Da tanto tempo già,

Non fan però che sian pur anco somme Le ingiurie. Avviene spesso, che una cosa, Di cui talun non se la piglia affatto, A tal altro, iracondo per natura, Fa sì, ch'ei ti si rende inimicissimo. I ragazzi, non rissansi per nulla? E ciò, perchè? perch'è debole tanto L'animo lor, che li governa. Tali, Come i ragazzi appunto, son le donne; Di lieve senno. Una parola sola, Forse, fra queste or cagionò tant'ira.

Panfilo. Entra in casa, Parmenone, ed annunziale Il mio ritorno.

Parmen. (Accostatosi all'uscio) Oh, che sent'io?

Panfilo. Sta' zitto. Parmen. Sento in casa un fruscío d'andirivieni:

Di grazia un poco accostati qua all'uscio. Ebben, l'udisti?

Panfilo. Zitto un po'. — Per dio, Un gran strepito sento.

Parmen. Ecco, che parli
Ora tu stesso; e me sentir non lasci?

Mirrina. (Di dentro) Taci, ten prego, figlia mia.

Panfilo.

Mi parve
La voce di mia Suocera. Ahi me misero!

Parmen. Perchè ciò?

Panfilo. Son perduto.

Parmen. Perchè mai?

Panfilo. Parmenone, per certo, a me tu celi Qualche gran danno.

Parmen. E' disser, che tua moglie Temea di non so che: forse ch'è questo.

Pantilo. Son ito: e a me, perchè non l'hai tu detto?

Parmen. Perchè tutto non puossi in una volta.

Panfilo. E che male era il suo?

Parmen. Nol so.

Panfilo. Ma, come?

Nessun cercò del medico?

Parmen. Nol so.

Pantilo. Or, perchè non vo in casa? il saprò tosto, Che che pur sia. Ma, come farò pure, Filomena mia amata, se ti trovo In pericolo mai? con te gli è forza Che anch'io perisca, indubitabilmente.

Parmen. (Resta solo) Non è per me negozio, di seguirlo

In quella casa, ove ci han tutti in tasca. Jeri nessun volle introdurvi mai Sostrata stessa: or, se mai mai crescesse Il mal di lei, (prego che ciò non sia. Pel mio padrone massime) direbbero Tosto, che in casa e' s'è ficcato un servo Di Sostrata: e pur anche sognerebbero. Ch'ei ci ha portato qualche ingrediente Da far star peggio chi è ammalato; e questo Alla padrona mia darebbe taccia. E frutterebbe a me qualche malanno.

# SCENA II.

SOSTRATA, PARMENONE, PANFILO,

Sostrata. M'è stato detto, che v'è gran romori In questa casa: me misera! io tremo Che Filomena peggiorata sia: Deh, che male non capiti: te, diva Salute, prego; e te, Esculapio! Or voglio Visitarla.

Parmen.

Odi, Sostrata.

Sostrata.

Chi è?

Parmen. Di nuovo esclusa di costà sarai. Sostrata. Oh. Parmenone! qua tu dunque stavi? Meschina me! come or farò? la moglie Non vedrò del mio Panfilo, quand'ella

A noi sì presso inferma so che giace?

Parmen.

Non che vederla tu, neppur mandarvi Alcuno dei, che in nome tuo la veda, Che l'ostinarti a voler bene a tale Che t'odia, ell'è doppia mattia: tu prendi Per te una pena inutile, ed all'altro Molestia rechi. Or tanto più, che appena Giunto il tuo figlio, ei tosto a visitarla Portavasi.

Sostrata.

Che di'? tornato è Panfilo?

Parmen. Sostrata.

Tornò.

Sia lode al Cielo. Ah! questa tua Parola m'ha rinvigorito il core.

E cacciato ogni affanno.

Parmen.

Giusto appunto Per tal ragion principalmente io voglio, Ch'or tu non entri in casa. Che un pochino Ch'a Filonena cessino i dolori.
Son certo ch'ella subito a quattr'occhi
Narrerà tutto a l'anfilo; del come
Guaste vi siate, e del perchè, e del quando.
Ecco appunto, ch'ei n'esce. Oh, come mesto!
Sostrata. O figlio.

Panfilo. O madre, ti saluto.

Sostrata. Io godo, Che tu stia bene. E Filomena?

Panfilo. È meglio

Alquanticino.

Sostrata. Il Ciel lo voglia. In pianto Oh! perchè dunque stai? perchè sì mesto?

Panfilo. Madre, il debbo esser.

Sostrata. Cos'è stato il guajo? Dimmelo: a un tratto l'ha occupata il male?

Panfilo. A un tratto sì.

Sostrata. Ma, che mal è?

Panfilo. Una febbre.

Sostrata. Quotidiana?

Panfilo.

La dicono. Deh, madre,
Torna or in casa, presto seguirottivi.

Sostrata. Ebben, ci vado.

Panfilo. E tu, va incontro ai servi,
Per ajutarli a scaricar mie robe.

Parmen. Che? da se soli non sann'essi a casa Più ritornarsen?

Panfilo. Non se' ito ancora?

# SCENA III.

#### PANFILO.

Panfilo. Non so trovar esordio, che mi acconci,
Per narrare i miei guai; che in parte ho visti
Cogli occhi miei, e in parte uditi: tali,
Ch'io mai non aspettavami, per certo;
E che m'han fatto balzar tosto fuori
Di casa, e fuor di me. Timidamente
Io mi v'era introdotto a stento dianzi,
Grave molto stimando, e d'altro morbo,
Dover trovar mia moglie: ahi me meschino!
Veduto appena m'ebbero le serve,
Che un primo moto le fe' tutte a un grido
Esclamare: Gli è giunto. Ma, ben tosto

Le vidi tutte poi cangiarsi in viso. Pel mio pur troppo inopportuno arrivo. Una d'esse frattanto corre innanzi Ad annunziar la mia tornata. Io. dritto. Di vederla ansioso, le vo dietro: Entro appena, conosco tosto il male: Che non v'è tempo in mezzo da celarsi. Nè, dalle doglie, ella può fare a meno Di non gridare. Ahi me infelice, quando Così la vidi! Esclamo: oh indegna, oh ria Scelleraggine! e tosto indi mi svolgo Lagrimando, e commosso oltre ogni dire, Da così atroce non credibil caso. La di lei madre seguemi, ed ai piedi In su la soglia mi si prostra innanzi, Piangente anch'ella, misera. Men venne Tosto pietà: ch'ella è così; noi tutti. Secondo i casi, or siam benigni, or duri. In questi accenti a dirmi ella comincia: « Panfilo mio, perchè fuor di tua casa « Ella uscisse, or tu il vedi. A lei fu fatta « Forza, non so da qual ribaldo; quindi « Per nascondere a tutti e a te il suo parto, « Qui ricovrossi ». Me misero, io torno

« Per nascondere a tutti e a te il suo parto, « Qui ricovrossi ». Me misero, io torno Già di bel nuovo a pianger, rammentando Il supplicarmi della madre! « O Panfilo, « Per quel destin, qual ch'egli sia, che a noi

- « Ti ha condott'oggi, scongiuriamti entrambe,
- « Ove sia giusto e lecito, che vogli
- « Questa disgrazia sua tener del tutto
- « Segreta a tutti, tu. S'ella mai cara
- « Era al tuo core e accetta, ella ti prega
- « Ora, o Panfilo mio, che tu le accordi
- « Questa grazia, che a lei giova pur tanto,
- « E a te non nuoce. In quanto al resto poi,
- « Del ripigliarla o no per moglie in casa,
- « A tua posta farai: tu solo instrutto,
- « Ch'ell'ebbe un figlio, e non di te; poich'ella
- « Da sette mesi ora t'è sposa, e teco
- « Non ebbe a far, se non due mesi dopo
- « Il matrimonio: e assai per se la cosa
- « Dimostra, che tu il sai. Dunque or, se puossi,
- « Io sommamente bramo, e mi ci voglio
- « Tutta adoprare, o Panfilo, perch'egli
- « Nol sappia il padre tuo, nè il sappia alcuno.

« Ma se mai mai s'ha da sapere il parto,

« Farò che passi per aborto. A niuno

« Non è sospetta questa cosa, il so;

« È verisimile anzi; onde, nulla osta

« Che non l'abbian tua opra a creder tutti.

« La crëatura, tosto l'esporremo.

« Così non v'hai tu danno alcuno; ed essa,

« Infelice, così verrà a celare

« Per mezzo tuo l'oltraggio indegno avuto. » --Io le ho promesso il mio segreto, e fermo Son di tenerlo. Il ripigliarla poi, La non mi pare onesta cosa troppo: Nè la farò: benchè mi allaccin molto Ad essa, e amore ed abitudin, Piango Nel pensar io qual vita dovrò trarre Soletto, senza lei. Oh sorte, oh come Poco duri ridente! Ma. già avvezzo A questi stacchi hammi il mio primo amore, Dal quale allor mio senno svincolonimi: Farò lo stesso intorno a questo. Or viene Parmenone co' servi: in questo affare Tal testimonio or non m'è niente d'uopo: Perchè a lui solo io già mi confidai. Col disvelargli che i due primi mesi Nulla ebbi a fare con mia moglie. Or temo, Che s'ei le di lei grida troppo spesse Viene ad udir, del parto non si avvegga. Finch'ella dunque sia sgravata, vuolsi Costui mandare con pretesti altrove.

## SCENA IV.

### PARMENONE, SOSIA, PANFILO.

Parmen. Tu di' dunque, che assai ti riusciva Faticoso il viaggio?

Sosia. Eh, con parole
Non puossi dir, Parmenone, che guajo

Non puossi dir, Parmenone, che gua Sia 'l navigare.

Parmen. Sosia. Affè?

Non sai, quai mali abbia scansato, stando Sempre lungi dal mare. Ch'io per fartela Più breve, e non narrarti ad una ad una

Beato te!

Le miserie provate, sol dirotti;

Che più di trenta giorni in quella barca Mi stetti sempre con la morte a gola; Meschino: tanto eran tremendi i venti.

Parmen. Brutta vita!

Sosia. Il so io: e brutta tanto,
Che per dio fuggirommene senz'altro,
Pria che tornarvi, se tornarvi io debbo.

Parmen. Sosia, altre volte già cagion minori
Ti han fatto far, quel ch'or minacci fare. —
Ma Panfilo davvero io veggo starsi
In su l'uscio di casa. Entrate or voi:
Io vedrò, s'egli mi vuol nulla. Oh! ancora
Qui stai, padrone?

Panfilo. Aspetto appunto te.

Parmen. Che c'è egli?

Panfilo. Una corsa su in fortezza

S'ha a far.

Parmen. Da chi?

Panfilo. Da te.

Parmen. Fino in fortezza?

E a che fare?

Panfilo. A trovare un forestiero, Che venne meco in nave, Callidemide, Da Micona.

Parmen. (Fra se) Son fritto. I' direi quasi,
Che per tornarsen sano e salvo a casa,
Costui fatto abbia voto di straziarmi
Con queste corse.

Panfilo. Or che, non vai?

Parmen. Che debbo

Dirgli? trovarlo, e nulla più debb'io?

Panfilo. Anzi, a dirgli hai, che quell'appuntamento Ch'abbiam preso per oggi, non val più. Ch'ei non mi aspetti invan colà. Su, vola.

Parmen. Ma io, costui non lo conosco.

Panfilo.

Ed io

Dipingerottel ora; grande, grasso, Crespe chiome, occhi verdi, guance bolse, Di morticcia pinguedine.

Parmen. Oh che mostro!

E s'ei non vien, ci ho a stare insino a sera? Panfilo. Staici: or spicciati.

Parmen. A gambe più non posso, Tanto so' stanco.

Panfilo. Alfin parti. — Che debbo

Or far, misero me? non so davvero
Come celar potrò ciò che pregommi
Mirrina di celare; questo parto
Della sua figlia. Eppur farò il fattibile,
Che compassion la giovine mi desta,
E della madre anche ho pietà: conviensi,
Più ad essa ancora che all'amor servire. —
Oh oh! Fidippo con mio padre appunto
Esce di casa. Or che ho a dir loro?

### SCENA V.

# LACHETE, FIDIPPO, PANFILO.

Lachete. Non m'hai tu detto dianzi, ch'ella disse Ch'ell'aspettava il figliò?

Fidippo. È ver.

Lachete. Si dice

Venuto; ei dunque torni.

Panfilo (Da se) Or, non mel so,
Qual debba al genitor pretesto addurre,
Per non riprender la mia moglie in casa.

Lachete. Chi ho io udito favellar costa?

Panfilo. Eppur, son fisso di non mi rimuovere

Da quanto ho impreso.

Lachete. È desso appunto; quegli,

Di cui parlava or teco.

Panfilo. Oh padre! addio.

Lachete. Buon dì, mio figlio.

Fidippo. Ben tornato, Panfilo; E tanto più, che sano e salvo torni.

Panfilo. Sarà.

Lachete. Torni tu adesso?

Panfilo. Adesso appunto.

Lachete. Di grazia, qual fu poi l'eredità

Del cugin nostro Fania?

Panfilo.

Un uomo sempre di bel tempo; e questi,
Che son fatti così, non v'è mai scialo
Poi per gli eredi: ma riman di loro
La buona voce: Finch'ei visse, ei visse

Signorilmente.

Lachete. E tu dunque null'altro
Qui ne riporti, fuorchè tal sentenza?

Panfilo. Quel ch'ei lasciò, fu in pro di noi.

Lachete.

Fu in danno:

Ch'io vivo e sano lo vorrei pur anco.

Fidippo. Son di que' voti, che si posson fare Impunemente: ch'egli omai non alza La testa più. Sappiam, come il vorresti.

Lachete. Jeri Fidippo fe' venirsi a casa

La Filomena sua. — Di', che sei tu. (Sottovece a Fidippo)

Fidippo Sottonee a Lachete) Non mi toccar col gomito. — Son io Che fei venirla.

Lachete. Ma rimanderaccela

Fra poco.

Fidippo. Sì, fra poco.

Panfilo. Già so tutto,

Com'è andata la cosa. Al mio tornare, Tutto udii.

Lachete. Che il malanno diano i Numi A codesti maligni, che si fanno

Un piacere di dare altrui tai nuove, Panfilo. Io, per me so, che fei di tutto sempre. Perchè niuna lagnanza giustamente Vo' aveste a far di me. Quant'io le fossi E fedele, e attaccato, e ben vogliente. Potrei narrarlo, se non fosse meglio Che da lei stessa tu narrar tel facci. E tanto più la crederai tu adesso, S'ella ch'or l'ha con me, di me pur bene Più ti dirà ch'io non direi. Ne attesto Inoltre i Dei, che in questi dissapori Di Suocera con Nuora i' non ci ho colpa Punto punto. Ma quando ella pur tiensi. Di non averla a cedere a mia madre, Nè a sofferirne con pazienza i modi: E già che pace esser non può fra esse; Io, Fidippo, pur debbo o dalla madre O dalla moglie separarmi. E in questo

La vince in me l'amor filiale.

Lachete.

Panfilo,

Il tuo parlare a me rïesce grato,

Vedendoti ai parenti pospor tutto.

Ma bada un po', se in questo non ti guida, E fa ostinarti, o mio Panfilo, l'ira.

Panfilo. Ira? di che? l'ira fariami ingiusto
Contr'essa, o padre? contro a lei, che mai
Demeritato non ha in nulla, ed anzi,
Meritato più volte, in quanto io volli

Ch'ella facesse? Io l'amo, e me ne lodo, E ardentemente la ribramo: ch'ella, Per prova il so, fu sempre ottima meco. Ed io le auguro sol, ch'ella i suoi giorni Abbia a finir d'altro marito al fianco, Che sia di me più fortunato: questo Le auguro sol, poichè per forza io debbo Staccarmene.

Fidippo.

Lachete. Se hai senno, tosto la richiamerai.

Panfilo. Padre mio, non è cosa. Io vo' piuttosto.

Che si acconci la madre. (Avviandosi)

Lachete. Ove vai tu?
Rimani : eh, riman, dico : dove vai?

Fidippo. Che ostinazione è questa sua?

Lachete.

Nol dissi,
Fidippo, a te già pria; ch'ei se l'avrebbe
Assai per male? ed io perciò, pregavati,
Che tu, da te, già gliel'avessi prima

Che tu, da te, gia ghel'avessi prima
Rimandata.

Fidippo.

Davver, non mel credei,
Ch'e' fosse poi sì duro. E si cred'egli
Forse, ch'io adesso supplicare il voglia?

S'egli vuol ripigliarsela, sta bene: Se poi non la rivuole, mi risborsi La dote; ed a buon viaggio.

Lachete. Ed ecco pure, Ch'anche tu monti in collera.

Fidippo. Per dio
Troppo cocciuto poi se' tornato oggi,
Ser Pantilino.

Lachete. Eh, questa passeratti:
Benchè a ragion sei adirato.

Fidippo.

Adesso,
Perchè redati avete quattro soldi,
E' v'è tornata già la boria.

Lachete. E meco

E' si decida;
E dentr'oggi ei mi faccia la risposta:
La vuole, o no; che s'ella non è sua,
D'altri sarà. (Esce)

Lachete. Fidippo, aspetta un poco;
Ascoltami. Egli fugge. Che ci ho a fare?
Al fine, se l'aggiustino fra loro,

A modo loro: poichè a me non danno Retta, nè il figlio, nè costui: e' pare C'io dica fanfaluche. I' vo' portare Questo guajo a mogliéma; ch'egli è tutto Frutto suo, de' suoi modi, e vo' ben bene Di tutto ciò con essa syelenirmi.

# ATTO QUARTO.

### SCENA L.

### MIRRINA, FIDIPPO.

Mirrina. Me misera! son morta: che farommi?
A chi volgermi? come al mio marito
Scolparmi? che mi parve ch'ei sentisse
Del bambino i vagiti; con tal fretta,
Passò, senza dir motto, dalla figlia:
S'ei mai viene a saper di cotal parto,
Affè, non so che me gli abbia a dire
Per scusare il segreto. Ehi! l'uscio scricchiola:
Gli è desso appunto; e vien ver me: son morta.

Fidippo. Vistomi appena dalla figlia entrare,
Mogliéma tosto usciva. Oh! ve'lla qua.
Che fai, Mirrina? Ehi, dico a te, che fai?

Mirrina. A me, marito mio?

Fidippo. Marito tuo

Son io? tu me, marito stimi, od uomo?

Nol credo; no: che se pur l'uno o l'altro

Io ti paressi, non avresti ardire

Di farmi il tuo ludibrio.

Mirrina.

In che modo?

Fidippo.

Mel chiedi tu? non partori la figlia?

Ebben, tu taci? e di chi è 'gli il bimbo?

Mirrina.

È una domanda questa? (Oimè! son morta)

Mirrina. È una domanda questa? (Oimè! son morta Di chi vuoi tu ch'ei sia, se non di quello, Che a lei desti in consorte?

Fidippo.

Nè un padre, di sua figlia, il può altrimenti.

Ma, mi fa maraviglia, nè capire

Posso il perchè, con tanto studio e cura

A tutti noi celare abbi voluto

Tal parto: tanto più, che a tempo suo.

E drittamente, ella sgravossi. Forse
Eri tu di sì pravo e ostinato animo,
Che preferissi di vederlo morto,
Codesto bimbo? da cui pur sapevi,
Che a rinascer avrebbe tosto pace
Fra la mia casa e quella di Lachete.
Lo volevi tu estinto, anzi che averti
Contro tua voglia a rivedere unita
La tua figlia al marito? Ed io, minchione,
Anch'io credei ch'ell'era colpa loro,
Mentr'è di te la colpa.

Mirrina. Fidippo.

Io son pur misera!
Così davver tu il fossi! Or mi ricordo,
Per l'appunto, le tue chiacchiere tutte,
Che mi festi su questo, quando in genero
Noi prendevamo Panfilo. Dicevi,
Che troppo ripugnavati di darla,
Una tua figlia, a un giovine, che discolo,
Innamorato d'una meretrice,
Stava le intere notti fuor di casa.

Mirrina. (1982) Ci ho gusto; ch'ei sospetti anzi ogni cosa. Che la vera cagione.

Fidippo.

I' lo sapeva
Pria assai di te, Mirrina, che un' amica
Si tenev'egli. Ma non ho mai dato
Sentenza, che ciò fosse una gran colpa
Per un giovinettino; e' peccan tutti
In questo. E tempo anco verrà, per dio,
Ch'oltre l'amiche, egli odierà se stesso.
Ma tu, per cocciutaggine, e durarla
A mostrarti immutabile, non hai
Mai rifinito di volerti in casa
Ripigliar la tua figlia; non foss'altro,
Che per mi dare il torto, come s'io
Fatto avessi a sproposito. Or lo mostra
La cosa per se stessa, che tu opravi
Con questa mira.

Mirrina.

E tu, maligna tanto Mi reputi, ch'i' avessi d'una figlia A disturbar le nozze, quando a noi Non men che ad essa fosser di vantaggio? Tu, ch? conoscer, giudicar puoi forse

Fidippo. Tu, eh? conoscer, giudicar puoi forse Tu, ciò che a noi sia di vantaggio? Udito Forse avrai tu qualcun, che t'avrà detto D'averlo visto entrare o uscir da quella Sua amica, e ciò, che monta? quando pure Di rado il fece, e con decenza? il meglio Non è per noi dissimular tai cose, Che far pettegolezzi ond'egli ci abbia A pigliar poi in odio? Che, se tale Fosse pur egli, da potere a un tratto Rompersi appien con chi tanti anni è visso, Io nol terrei per uomo, e un mal marito Lo stmerei pur anche per mia figlia.

Mirrina. Di grazia, smetti di parlar di Panfilo:
E me convinci, in che mi errassi. Vanne
A lui; da solo a sol parlagli; chiedigli,
S'ei vuole o no la moglie sua. Se sì,
Rendiamgliela; se no, gli è chiaro allora,
Ch'io ben provvidi per la figlia mia.

Fidippo. E s'egli veramente non la vuole,
E tel sapevi tu, Mirrina, male
Malissimo anzi festi a non mel dire:
C'era io in somma, e il porci bocca, parmi,
Spettasse a me. Per questo, i' me la piglio,
Che t'abbi avuta la temerità
Di nulla far, senza ordin mio. Per ora
Io t'inibisco che a niun conto, a niuno,
Tu lasci uscir fuor di mia casa il bimbo.
Ma, davver ch'io son stolido, di credermi
Che costei m'abbia ad obbedir. Vo dentro,
E ordinerollo ai servi, che portare
Fuor di casa nol lascino a niun modo.
Mirrina. (Nola) Non credo affe, che più infelice donna.

(Sola) Non credo affe, che più infelice donna Vi sia di me. Quand'ei saprà la cosa Come sta per l'appunto, figuriamci Che sogguadro fia quello, poichè tanto Chiasso or ci fa per tanto minor cosa. Nè vedo io 'l come, a scaponirlo s'abbia. Questa sola restavami, di tante Disgrazie già, ch'ei m'obblighi a tenere Un bambino, di cui non si sa il padre. Che quand'egli alla figlia fece forza. Non vi fu mezzo di saper, nel bujo, Chi si foss'egli; nè le venne fatto Di sottrargli alcun pegno che facesse La spia dappoi; ben egli alla donzella Strappò un anel di dito nell'andarsene. Pavento pur, che Panfilo non voglia

Celare a lungo i nostri preghi poi, Quando ei vedrassi che tener si ardisce Un bimbo altrui, quasi ch'ei fosse suo.

## SCENA II.

SOSTRATA, PANFILO.

Sostrata, Figlio mio, so benissimo che pensi Tu, che le mie maniere sian cagione Che la tua moglie se ne uscì di casa. Ma, così il ciel ci sia propizio a entrambi, Com'io qui t'assicuro, che di mia Colpa, ch'io il sappia, non ci fu pur ombra, Per cui m'avesse ad odiar ella: e parmi. Che tu stesso il volesti anco far credere Dianzi a tuo padre. Tutto ei mi narrava In casa poi, come anteposta brami Che sia la madre anco ad amata moglie. Or io son ferma di voler mostrarti La gratitudin mia, sì che tu colga Di tua pietade filiale il frutto. Panfilo mio, il compenso ch'io propongo, Parmi che a voi e al mio decoro a un tempo Abbia a servire: stabilito abbiamo Con tuo padre, ch'io andrommi a stare in villa: Così, la mia presenza non fa ostacolo, Nè più riman pretesto alcun, per cui Non torni a te la tua Filomena. Di grazia, or qual partito è mai codesto? Pantilo. Che alla costei pazzia t'abbi a dar vinta Sì, che lasciar tu debba la città

Che alla costei pazzia t'abbi a dar vinta
Sì, che lasciar tu debba la città
Per ritirarti in villa? Oh, questo poi
Nol farai, no; nè il soffrirò: che tosto
Quei che sparlan di me, diriano, o madre,
Che fu durezza mia che a ciò ti strinse,
Non discrezione tua. Non sarà mai,
Ch'abbi a lasciar le tue parenti e amiche,
E le tue feste, per cagion del figlio.

Sostrata. Codeste cose, omai tutte le dono.

Fatte l'ho assai in gioventude, a tempo:

Io ne son stufa adesso: altro per ora

Non mi sta a cuor, se non che il mio invecchiare

Non dia noja a nessuno; e che nessuno

M'abbia a augurar la morte. Qui mi vedo

Ingiustamente odiata: gli è ben tempo. Ch'io dia luogo. In tal guisa intieramente Troncherò, parmi, ogni pretesto a tutti: Di me fia tolto ogni sospetto, e altrui Darò così nel genio. Te ne prego, Lascia ch'io mi sottragga a questa turba, Che ha delle donne opinïon sì rea.

Panfilo. Quanto felice in tutte l'altre cose Sarei, non fosse questa, d'aver io, Una tal madre e una tal moglie a un tempo!

Sostrata. Panfilo mio, di grazia, quando tutte
L'altre cose ti ridono, quest'una
Che tutte guasta, da patir non l'hai:
E la tua moglie, io la mi credo tale,
Ch'io, figlio mio, ti prego a ripigliarla.

Panfilo. Misero a me, s'io ciò facessi!

Sostrata. E misera

Me pur, se tu nol fai! Figlio, a me danno
Sommo dolor, non men che a te, tai cose.

#### SCENA III.

#### LACHETE, SOSTRATA, PANFILO.

Al certo

Lachete. Moglie mia, da lontan tutto ho sentito,
Quel che gli hai detto: è questo un saper vero,
Saper piegarsi dove il vento spira;
Saper far prima, e di tua buona voglia,
Ciò che far poi ti converria costretta.

Sostrata. Il Ciel la mandi buona.

Lachete.

Or dunque, vattene
Di qui dritto in campagna; ivi faremo,
A sopportarci noi l'un l'altro.

Lo spero.

Sostrata.

La roba tutta, ch'hai da portar teco.
È intesa.

Sostrata. Sì, farò come tu imponi.

Lachete. Che vuoi, Panfilo?

Panfilo.

La madre,
Ch'abbia ella a uscir di casa? oh, questo no.

Lachete. Oh, perchè questo no?

Panfilo. Perch'io tuttora,

Quanto alla moglie mia, non ho fermato Quel ch'i' mi voglia fare.

Lachete. E che vuoi fare.

Altro tu mai, che ripigliarla?

Panfilo.

Ch'i' lo vorrei, e men rattengo appena:

Ma pure, non mi muto. Farò quello,

Che sia il meglio per tutti. Elle staranno

Più assai d'accordo, parmi, fra di loro,

Ov'elle più non sian Suocera e Nuora,

Lachete. Questo nol sai. Ma. che t'importa in somma.
Com'elle stian fra loro, quando questa
Sia ita in villa? Ai giovanetti spiace
La nostra età: va dato luogo. O Panfilo,
Noi, vecchio e vecchia, siam trastullo e noja
A un tempo stesso, dell'età minore.
Ma in opportuno punto uscir di casa
Vedo Fidippo. Ad incontrarlo andiamo.

#### SCENA IV.

#### FIDIPPO, LACHETE, PANFILO.

Fidippo. (Da se) E teco pur davvero, o Filomena,
Crucciato sono, e molto il sono. Hai fatto
La brutt'azion, per dio. Benchè, a dir vero,
Tu ci hai la scusa che la madre il volle;
E vi ti spinse: ma, colei poi certo,
Non ci ha scusa nissuna.

Lachete. A tempo giungi, Fidippo, a me.

Fidippo. Che c'è di nuovo?

Panfilo. (Da 80) Or, cosa
Risponder loro? o in qual maniera il fatto
Syelar, com'egli sta?

Lachete.

Tu, di' alla figlia,
Che Sostrata anderassene in campagna;
Ch'è cosa intesa; e da temer non ha,
Ch'ella ci torni in casa omai.

Fidippo.

Che la tua moglie non ci ha colpa niuna,
In questo affar; la mia, è cagion di tutto;
Mirrina sola.

Panfilo. (Da se) Un'altra, ora s'incolpa. Fidippo. Si, Lachete. è Mirrina il nostro guai.

Panfilo, (la se) Sia'l guai chi vuol; pur ch'io non la ripigli.

Fidinno. Io, per me, sol desidero ch'eterna, S'egli è possibil, sia la parentela. O Panfilo, fra noi: ma, se diversa È poi l'opinion tua, pigliati almeno

Il tuo bambino.

Panfilo. Oimè! ch'ei sa del bimbo.

Lachete. Il bambin? qual bambino?

Fidippo. Il nipotino. Che ci diè in luce la mia figlia, Ell'era Gravida, nell'uscir di casa vostra: Nè pria d'oggi saputo io mai l'avea.

Buona nuova, per dio, mi dai, Fidippo: Lachete. E del neonato, e della madre illesa. Di tutto cuor rallegromi. Ma quale, Qual donna hai tu per moglie? quai costumi? Quai modi sono, di celarlo a noi Sì lungamente? egli mi sembra questo Un sì brutto procedere, che mai

Non finirei di querelarmen . . . Fidippo. Spiacemi

Non men che a te, Lachete, l'oprar suo. Bench'io finora in dubbio rimanessi, Panfilo. Del ripigliarla o no: poich'ella ha un figlio. Son risoluto di non farne nulla.

Panfilo, qui non c'è da sottigliarla... Lachete.

Panfilo. Oimè!

Tu il sai, che abbiam bramato sempre Lachete. Il giorno, in cui da un pargoletto in casa Chiamato padre tu venissi: è giunto Quel giorno; i Numi io ne ringrazio.

Panfilo. Io resto Annichilato.

Lachete. Or via, te la ripiglia: E non voler più opporti a me.

Panfilo. Mi ascolta.

Padre: s'ella volesse di me figli, Ed esser moglie mia, l'è cosa chiara Che ella a me non farebbe de' segreti, Quali veggo che fammi. Or. che alienata D'animo tanto ell'è da me, nè credo Che mai più non potremmo andar d'accordo, Perchè l'ho a ripigliare?

Lachete. Quel che ha fatto, L'ha fatto in somma, povera ragazza,

Lachete.

Con il consiglio della propria madre. Ti maravigli tu di ciò? tel credi, Che senza mende donna a trovar s'abbia? Castronerie non fan gli uomini, anch'eglino?

Fidippo. Orsù, Lachete, e Panfilo, voi stessi
Pesatela fra voi, se ripigliarla
Più vi convenga, o rimandarla. In quanto
A mogliéma, sta in me di farla fare.
Qualunque cosa risolviate, in tutto
Seconderovvi. Ma il fanciullo poi,
Che ne farem?

Lachete. Strana domanda in vero.

Che che pur si risolva, il bimbo a lui
Lo renderai, ch'è suo; quanto alle spese,
Gli è nostro.

Panfilo. (Sette 1999) Un bimbo, che nol volle il padre. L'ho a nudrir io?

Figliuolo, che hai tu detto? Nol nudriremo noi? noi ricusarlo? Di grazia, or che pazzia t'hai per il capo? Senti: oramai, tacermi più non posso. E sei tu, che mi sforzi a dirti cose, Che non avrei volute dirti in faccia Di Fidippo. Tel credi or forse, ch'io La cagion del tuo pianto ignori? e ch'io Non sappia ciò, che tanto ti travaglia? Da prima, per pretesto tu allegavi, Che a cagion di tua madre in casa averti Più non potevi omai la moglie: tosto Tua madre disse, che uscirebben'ella. Or che tronco ti vedi un tal pretesto, Perch'ella ha partorito senza dirtelo, Cerchi un altro appiecagnolo. La sbagli Di molto tu, se credi ch'io non veda. Perchè, alla fin de' fini, a onesto amore Per una moglie tu venissi, io forse Ampio campo da pria d'amar l'amica Non ti lasciai? quanto per lei sprecasti, Non lo pagava io tutto, e con serena Fronte nol sopportava ognor fors'io? Ti proposi poi moglie, e ten pregai, Dicendoti esser tempo: e tu assentisti Alle mie istanze. Per allor ti piacque Di compiacermi, anco tenendo seco Un ottimo contegno: or, siam da capo

A rïamar la sgualdrinella; e ad essa Vuoi compiacere, e sol perciò bistratti La tua povera moglie. Un'altra volta Ne' cenci stessi avviluppar ti veggo.

Panfilo. Io?

Lachete. Tu stesso; ed oltraggi questa tua,
Di divorzio fingendoti sognate
Cagioni, sol per viverti con quella,
Tosto che avrai scartato il testimonio.
Se n'avvide la moglie: che altrimenti,
Perchè mai t'avrebb'ella abbandonato?

Fidippo. Ei dà nel segno per l'appunto: è questo.

Panfilo. Che nulla affatto è ver di questo, io 'l posso

Affermar, sì, con giuramento.

Luchete.

Ripigliala; oppur dimmi, il perchè no.

Partile Vel pesce edesce

Panfilo. Nol posso adesso.

Lachete.

Accetta il figlio almeno;
Egli per certo non ha colpa niuna.
E parlerem poi della madre.

Panfilo. (Pa se)

A ogni modo, ben misero; cotanto
Mi stringe il padre da ogni parte, ch'io
Non so che farmi. Andrommene; già, poco
Monta, ch'io resti. Senza il mio consenso,
Non credo ch'ei riceveria 'l bambino;
Tanto più, che in ciò pur tien dalla mia
Or la Suocera stessa, (see in fretta)

Lachete.

Oh, oh! ten fuggi?

Ehi; nè risposta alcuna positiva

Mi lasci? — Ti par egli, ch'ei sia in senno,
Di grazia? Ebben, Fidippo, io lo mi voglio
Il bambin nostro; io'l nutrirò.

Fidippo.

Non maravigliomi ora, se mogliéma
Ciò pigliavasi a male: in queste cose,
Le donne le son vipere; non soffrono,
\*Ch'altra il loro divida. Indi era l'ira;
Ed ella stessa, a me il narrò: ma il tacqui,
Finchè Panfilo c'era; e a dirla vera,
Non la credea da prima. Ella è ben chiara
La cosa adesso: perchè il vedo affatto
Assaettato contro al matrimonio.

Lachete. Dunque, o Fidippo, che farò ? qual hai Consiglio in te ?

Fidippo.

Quel che dei far? io penso,
Ch'abbiam da prima a parlar noi con questa
Sgualdrina; e pria pregarla, e biasimarla
Assai; poi, minacciarla fortemente,
S'ella mai più ha che far nulla con lui.

Lachete. Come tu di<sup>7</sup>, farò. Ehi tu, ragazzo,
Vanne da questa Bacchide vicina
Nostra; affrettati a dirle, ch'io la voglio,
E qui l'aspetto. — E te, Fidippo, in questo,
Di secondarmi il più che puoi, pur prego.

Fidippo. Oh, quanto a me, tel dissi, e tel ripeto,
Lachete, io bramo assai, purchè si possa,
Di mantener la parentela teco;
E spero, ch'abbia ad essere. Ma or, mentre
Ti abboccherai con Bacchide, mi vuoi
Anco presente?

Lachete. Oh, questo no, gli è meglio, Che a cercar vadi tu nutrice al bimbo.

#### SCENA V.

#### BACCHIDE, LACHETE.

Bacchide. (Dase uscello) Non è certo per niente, che Lachete Or mi vuole da lui: nè, a dir il vero, Gran fatto io m'allontano dal saperne La cagion per l'appunto.

Lachete. (Da se)

Ch'io un tal poco mi calmi; se no l'ira

Mi farà fare qualche spostatura,

Che dovrò poi pentirmene; e più dico,

\*Meno otterrò. Proviamoci. Accostiamla.

Bacchide, addio.

Bacchide. Addio, Lachete.

Lachete.

Che ti sarai maravigliata alquanto,
Bacchide, nell'udire dal mio servo,
Ch'io ti volea qui fuori.

Bacchide.

Intimorita

Io son davver, non che maravigliata;
Perchè ben sento, quanto mi dà torto
In ogni cosa il mio mestiere: io parlo
Per quanto all'apparenza: che in sostanza,
Quanto ai costumi, non ho mai paura.

Lachete. Se il ver tu dici, o donna, non dei nulla

Temer da me: che omai d'età son io, Che non merita scusa ove mal faccia. Tanto perciò più cauto in ogni cosa Andare io soglio. Onde, se tu con meco Sei per trattar da femmina dabbene, Sarei villano e ingiusto, ov'io ti fessi Non meritato affronto.

Bacchide.

Affè, ti rendo Di un tal proceder mille grazie: ch'io Poco mi giovo, a dir il vero, poi Delle scuse che seguono gli affronti. Meglio è non farli. Ma, cos'è l'affare? Il mio figliuol ti bazzica per casa.

Lachete.

Pantilo... Oibò.

Bacchide. Lachete.

Lasciami dir. Pria ch'egli Questa moglie pigliasse, i vostri amori Io gli ho sofferti. Zitta: ancor finito Non ho. Panfilo adesso, gli è ammogliato. Cercati un altro un po' più stabil; cercalo, Finchè tu sei per anco in fior; perch'egli \*Non t'amerà poi in eterno, e tu Non sarai più la stessa poi allora Quand'ei t'avrà piantata.

Bacchide.

Ma, chi dice

Ch'ei vien da me?

Lachete.

Sua Suocera lo dice.

Bacchide. Da me?

Sì, da te stessa: e in prova, volle Ripigliarsi ella la sua figlia in casa: E per questo anche, ella non volle affatto Del bambin, che la figlia partorivale; E volea di nascosto anzi spicciarlo.

Bacchide. S'io cosa al mondo più che il giuramento Sacrosanta sapessi, ora, o Lachete, L'adoprerei; per accertarti, ch'io, Dacchè ammogliossi Panfilo, scartailo Di casa mia del tutto.

Lachete.

Sei carina!

Ma, sa' tu quel, che vorrei tu facessi?

Bacchide. Cosa, in grazia?

Lachete.

Vorrei, che tu v'andassi Da codeste sue donne, or da te stessa, E lor facessi il giuramento istesso: Così le appaghi, e ti discolpi. Bacchide.

Il voglio.

Fo cosa, che so bene che nessuna
Dell'altre pari mie farebbe mai;
In tale affar, d'andarsi a presentare
Alla moglie del gauzo. Ma, non voglio
Ch'al tuo figliuol, ciò ch'ei non fa, si apponga:
Nè giusto è, ch'egli appajavi leggiero,
Quando non è: troppo ei mi ha ben trattata,
Perch'io adesso non faccia in favor suo
Quanto più posso.

Lachete.

Questo tuo parlare
A te già femmi facile e benigno;
Che non le sole donne l'avean teco;
Credetti io pure, che tua colpa fosse.
Ora poi, ch' i' ho veduto che tu sei
Diversa troppo, fa di mantenerti
L'opinïone che di te m'hai data.
Dell'amicizia mia disponi pure,
S'ell'è così: ma se non fosse poi...
Raffrenerommi ad ogni modo; e mai
Non ti userò mal termine. Bensì,
D'una cosa ti avviso: è per te meglio
Mettermi a prova, quel ch'io possa amico,
Piuttosto che nemico.

#### SCENA VI.

FIDIPPO, LACHETE, BACCHIDE.

Fidippo (Alla Nutrice deutro)

Che tutto quel che ti bisogna, in copia
L'avrai da me, di buona grazia; solo
Bada, che quando di mangiare e bere
Tu ne avrai fino a gola, anco nutrito
Sia fin a gola il bimbo.

Lachete.

Oh! viene appunto
Lo Suocero ver noi: gli ha raccattato
La balia pel bambino. Eh eh, Fidippo,
Sa' tu? Giura e stragiura pel ciel tutto
La Bacchide.

Fidippo.

Lachete.

Fidippo.

È codesta ?

Non temono

Queste donne gli Dei; nè gli Dei, credo, Che ad esse badin punto. Bacchide.

Orsù, le mie

Fanti vi do all'esame: da me stessa A piacer vostro con martirj estorquasi Il vero. In somma qui, di che si tratta? Rappattumar io Panfilo e la moglie Debbo: e s'io ci rïesco, non avrommi Certo a pentir, d'aver io sola fatto Ciò, che niun'altra donna di partito Mai non ha fatto.

Lachete. (In disparte a Fidippo)

Odi, Fidippo; a torto

Noi sospettammo pur le donne nostre,
Che in quest'affar troviam non ci aver colpa.

Proviamo or pur quest'altra. E' mi par certo,
Che tua moglie, convinta d'aver preso
Un granchio, l'ira metterà da parte:
E il figlio, anch'egli, se null'altro a sdegno
Il muove, fuor che il parto di soppiatto,
Gli è poca cosa, e tosto acqueterassi.
Io non ci vedo in tutto questo poi,

Materia vera di discordia.

Fidippo.

In quanto
A me, il vorrei di tutto cuore.

Lachete.

Serviti dunque di costei : bastante
Ell'è a schiarir le cose.

Fidippo.

Che mi narri?

Non t'ho detto io or dianzi, come penso
In questo affar, Lachete? sei padrone;
Mandala dentro a persuaderle.

Lachete.

Or via,

Bacchide, piacciati, di mantenermi
Ciò, che hai promesso poco fa.

Bacchide. Ch'io vada
Dalle tue donne a dirgliene?

Lachete. Sì, vaivi;

Bacchide. Ci vo; bench'io
So ben, che in questo punto la mia faccia
Farà lor ira: che, divisa moglie,
La non festeggia punto le mie pari.

Lachete. Festeggieranti queste, sì, quand'elle Vedran perchè ci vieni.

Festeggieranti, e come, udito il fatto:
Che in somma esse d'errore, e te di colpa,

Trarrai pur tu.

Bacchide. Mi costa molto: pigliomi Vergogna d'ir davanti a Filomena. Ma pur, si vada: voi seguitemi ambe.

Ma pur, si vada: voi seguitemi ambe.

Lachete. (Note:) Qual mai cosa poss'io di più bramare,
Di quel che accade? in grazia di mie donne,
Con util nostro, e senza danno suo,
Si rimette costei. Che s'egli è vero
Che scartato abbia Panfilo ella affatto,
Molto onor torneragliene, e guadagno
Anche, e buon nome: a lui, gioverà molto;
E amica noi ce la terremo sempre.

### ATTO QUINTO.

#### SCENA L.

PARMENONE, BACCHIDE.

Affè, per dio, che poco ha da far caso Parmen. Il mio padron de' fatti miei, poich'egli Mi pianta come un cavolo a far nulla Il giorno intero. I' mi son stato in rocca Sempre aspettando il forestier Miconio Che ha nome Callidemide. Sì tosto, Che qualcun capitavaci, ed io subito A domandargli: Giovinetto, dimmi, Sei da Micona tu ? Non son. - Ti chiami Callidemide? No. — Dei tu alloggiare Forse da un certo Panfilo in Atene? Oibò, oibò; mi dicon tutti. Io credo, Ch'egli sia un sogno questo Callidemide. Al fin di seccar tutti vergognaimi. E me n'andai. Ma, che veggo io? la Bacchide, Ch'esce di casa di Fidippo? Oh bella! Che diavol ci ha ella a fare?

Ben vi giungi, Parmenone. Va, corri
Da Panfilo...

Parmen. A che dirgli? Ch'io lo prego

Di venire...

Parmen. Da te?

Bacchide. Da Filomena.

Parmen. A che farci?

Bacchide. Tralascia un po' i quesiti,

Dove non ci hai che fare.

Parmen. Gli ho a dir altro?

Bacchide. Aggiungigli, che tosto ha conosciuto
Mirrina nel mio dito, quell'anello,
Che mi died'egli già, per esser stato
Pria della figlia di Mirrina.

Parmen. Bene.

È questo il tutto?

Bacchide. Il tutto. Ei verrà tosto,
Che udito avrà da te tal cosa. Or, vai?
Che indugi tu?

Parmen. Non ho più gambe; tanto M'han fatto, innanzi, indietro, a dritta, a manca, Strafelar tutto il maladetto giorno.

#### SCENA II.

#### BACCHIDE.

Bacchide. Quanta allegrezza a Panfilo, quai beni Il mio venir gli procurò quest'oggi! Di quanti guai l'ho tratto! Gli rendo io Il suo bambin, che quelle donne quasi, Ed egli stesso, far volean perire: Io gli rendo la moglie, ch'ei mai più D'ora in poi si credea di ripigliare: Presso al suocero e al padre, io lo discolpo. Ed a schiarire queste cose tutte. Fu l'anello l'interprete. La è strana, Certo, la storia. Mi ricordo, appunto Saran da dieci mesi, ch'una notte Per tempo ancora, Panfilo soletto Tutto sfiatato e pien di vin, fuggivasi Con quest'anello in casa mia. Mi prese Tosto un palpito: e dissegli: Mio Panfilo, Di grazia, perchè sei tutto così? Ched'è codesto anello? donde l'hai? Dimmelo, Ed egli, a far le viste d'altro. A vieppiù insospettirmi allor comincio, E a far più istanza perch'ei dica. Al fine, L'uom mi confessa che per una strada

A una ragazza ch'ei trovò, fe' forza; Non saper chi ella sia: nel fare a braccia Averle tolto quest'anello. E questo Per l'appunto conobbemi nel dito Mirrina or dianzi: e volle saper come. Donde, i' l'avessi; il ver le narro appieno: Ed ecco, come si appurò per bene Che Filomena è la violata, e Panfilo Il violator, babbo del nato bimbo. Mi rallegro davvero con me stessa, D'aver pur tanti beni a questa sposa Arrecati io: diversa in ciò del tutto Dall'altre meretrici: e in fatti è un danno Grosso per noi, quando moglieggia il ganzo. Ma, per dio, nel mio cuor l'amor del lucro Non ha mai soffocato i sentimenti. Io, finchè l'ebbi Panfilo, l'ho esperto Per me benigno, lepido e grazioso: Ch'ei si ammogliasse, spiacquemi; nol nego: Mi consolai pensando, che lasciata Ei non m'avea per colpa che in me fosse. Da chi s'è avuto molto bene, in somma, Si ha da soffrir, per l'util suo, qualcosa.

#### SCENA III.

#### PANFILO, PARMENONE, BACCHIDE.

Panfilo. Bada bene, Parmenone, ten prego. Che quanto tu mi narri sia il vero Per l'appunto: ch'io poi non m'abbia a fare Di un falso e breve giubilo, dolore,

Ci ho badato. Parmen.

Pantilo. Dayvero?

Parmen. Si, davvero.

Panfilo. S'ell'è così, mi tengo un Dio.

Parmen. Tal quale

La troverai, com'io la narro.

Panfilo. Piacciati Di rimaner con me. Sempre ho paura

Di creder altro, o ch'altro tu mi annunzi.

Parmen. Ben: rimarrò.

Panfilo. Mi par, tu mi dicessi, Che Mirrina or di Bacchide nel dito Il suo anello scoprisse.

Parmen.

Per l'appunto.

Panfilo. Quell'anello, ch'io a Bacchide già diedi; \*E t'impos'ella or di venirmel dire:

Non è tutto così?

Parmen. Così, per Giove. Chi più di me felice, chi è più colmo Panfilo. D'amorosa ventura? E a te, per tale Aurea nuova, che darti, che mai darti? Affè, nol so,

Parmen.

Ben io lo so.

Panfilo. Che mai?

Parmen. Un bel nulla: che in ver, non so vedermi Cosa ei sia per te, nè in me, di buono In cotal nuova.

Panfilo. Senza premio ch'io Lasci te, che mi trai di bocca all'Orco. Che mi ritorni in vita? ah, troppo ingrato Mi tieni tu. Ma veggo, ecco, la Bacchide, Che sta su l'uscio: e aspettami, mi pare.

Bacchide. Ben venuto sii, Panfilo.

Panfilo. Oh mia Bacchide:

Mia salvatrice, Bacchide!

Bacchide. La cosa Preso ha buon giro, ed io ne godo.

Panfilo. Il credo: E mel provi coi fatti: sei pur cara: Sempre la stessa; e sempre il parlar tuo, La tua grazia, e contegno, ti fan strada Per tutto ove ti affacci.

Bacchide. E tu pur anco, I piacevoli usati modi hai sempre: Tali, che l'uom grazioso al mondo più Non v'è, nè v'è mai stato.

Panfilo. Ah ah ah!

Di queste me ne dici?

Bacchide. Ben hai fatto D'amar tua moglie, o Panfilo. Io mai Non l'avea vista prima d'oggi; ed emmi Sembrata un fior di be' costumi, e bella.

Panfilo. Scherzi tu?

Bacchide. Dico il vero, e i Dei ne attesto, Panfilo mio.

Panfilo. Dimmi or, di queste cose Dicesti nulla al padre?

Bacchide. Ancora no. Panfilo. Zitta dunque; che il dirgliel non fa d'uopo.
E non piacemi far, come in commedia
Suolsi, che tutto risaper den tutti.
Qui, lo sappiam, quei che dobbiam saperlo;
Que' che no, nè il sapran, nè il risapranno.

Bacchide. Darotti anz'io buon mezzo, per celarlo:
Ciò che passò, dicendoti. Mirrina
\*Disse a Fidippo, avermi ella creduto
Al giuramento mio; perciò, del tutto
Tenerti ella scolpato.

Panfilo. A maraviglia. E tutto, spero, ci anderà a seconda.

Parmen. Padron mio, potrei pure al fine anch'io Saper cos'è, questo gran ben ch'io feci? E quel che voi costà facendo andate?

Panfilo. Nol puoi.

Parmen. Pur, ne sospetto. Ma di bocca Dell'Orco, come mai t'ho cavato io?

Panfilo. Ah, tu non sai, Parmenone, non sai Quanto m'abbi giovato, e di qual pena Tu m'abbi tratto.

Parmen. Anzi, lo so per bene; E non oprai già a caso.

Panfilo.

Parmen.

Sfuggir, no mai, Parmenone non lascia
Le occasioni di mostrarsi.

Panfilo. Or via,

Sieguimi in casa.

Parmen. (800) Sieguoti. Per dio,
Ell'è pur strana cosa: ho più di bene
Fatt'io quest'oggi senza pur saperlo,
Che non mai ne facessi in vita mia,
Sapendolo. Uditor, dunque applauditemi.

## INDICE

| Prefazione ai Volgarizzamenti |  |  | ٠ | * | ٠ | Pag. |                 | 1   |
|-------------------------------|--|--|---|---|---|------|-----------------|-----|
| LE RANE                       |  |  |   |   |   |      | >>              | 3   |
| L'Andria                      |  |  |   |   |   |      | <i>&gt;&gt;</i> | 61  |
| L'EUNUCO                      |  |  |   |   |   |      | >>              | 111 |
| L'Aspreggia se stesso         |  |  |   |   |   |      | <i>&gt;&gt;</i> | 167 |
| GLI ADELFI                    |  |  |   |   |   |      | >>              | 221 |
| FORMIONE                      |  |  |   |   |   |      | <b>&gt;&gt;</b> | 271 |
| L'ECIRA                       |  |  |   |   |   |      | >>              | 327 |



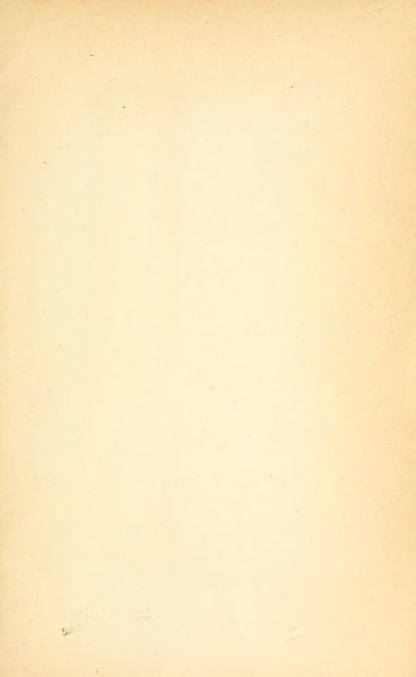



# **University of Toronto** Library

DO NOT REMOVE THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

Alfieri, Vittorio
Opere, ristempate nel primo centenario
Vol.9.

LI A387

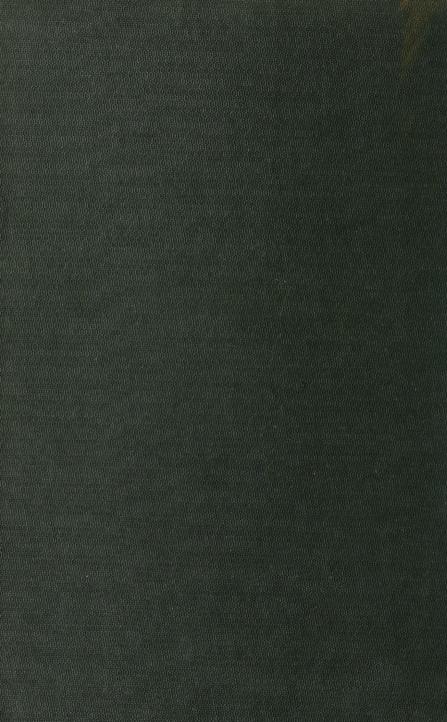